

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



UNS. 167 g,



Vet. Ital. N B.66

Presented by Mizs Fitz Garald.

•

.

.

•

**.** 

.

!

• •

# OPERE COMPLETE

DI

PIETRO METASTASIO

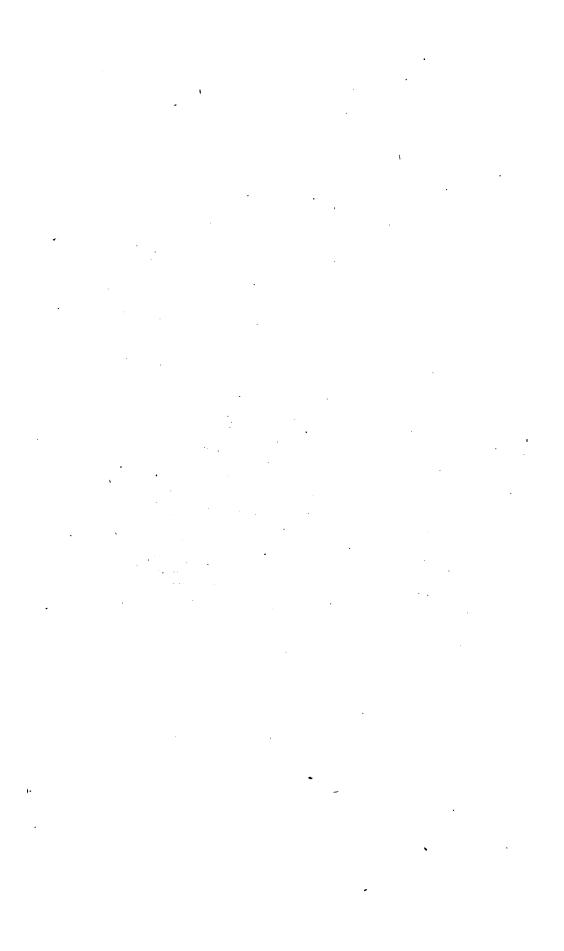



PIETRO METASTASIO

# **OPERE**

DI

## PIETRO METASTASIO

TOMO I.

FIRENZE

DAL GABINETTO DI PALLADE

MDCCCXIX.



DA' TORCHJ DELLA STAMPERIA GRAN-DUCALE

### A CHI LEGGE

In un secolo in cui a buon dritto apprezzasi ardentemente ogni nostra gloria letteraria, e lo studio de' buoni Scrittori vie più si diffonde in tutte le condizioni de' cittadini, non ci è sembrato disdicevole di riprodurre in quel modo che per noi si poteva migliore tutte le OPERE DELL'IMMORTAL METASTASIO. A ciò ne confortava il vedere in qual difetto è la nostra Italia di una decorosa collezione delle medesime, dal momento in cui la Parigina del 1780., e la Viennese delle Postume sono venute totalmente a mancare, non meno che l'altra considerazione che da per tutto erano state accolte con favore le ristampe degli Autori Classici eseguite accuratamente, e con certo nitore tipografico.

Norma per tanto alla presente sono state le sopra mentovate Edizioni; e delle altre ancor di minor grido ci siam giovati, quando il credemmo opportuno per ricondurre il testo alla sua original correzione, o supplire a ciò che per avventura potesse essere stato altre volte omesso. Ci siamo dati in oltre ogni cura, perchè questa raccolta riesca superiore ad ogni altra finora eseguita, anche pel numero maggiore dei componimenti e cose in essa contenute. Nè forse mal ci avvisammo adottando l'ortografia comune, incoraggiti dall'istesso METASTASIO, che di tal giudizioso arbitrio ne seppe buon grado al Bonsignori per la sua ristampa del 1781.

Circa alla disposizione de' Drammi si è voluto seguire l'ordine cronologico, come quello che poteva più precisamente far discernere i progressi del nostro Autore nell'arte Drammatica: cosa non al certo inutile per chi l'arte dello scrivere attentamente considera, o di quella si diletta. In quanto agli altri di lui componimenti, sì in prosa, che in varj generi di poesia, abbiamo voluto che siano pur distinti nelle lor classi. Tutte le Variazioni fatte dal Poeta in diversi tempi sono state con ogni sollecitudine da noi raccolte, perchè non resti alcuna cosa da desiderare a questa nostra Edizione.

. • • 

## VITA

DI

### PIETRO METASTASIO

**L**BBE ragione un gran maestro dell'arte poetica di pronunziare, che niente è bello se non che il vero, e che il vero solo è amabile. Tutti i più venerati codici del buon gusto, tutte le metafisiche ricerche sull'arti d'imitazione si possono riguardare come tanti commentarj di questo precetto il più sacro, che a noi venisse dall'oracolo stesso d'Apollo. Ma l'unico oggetto dell'arte di quante varie forme non è egli capace, quanta diversità d'ornamenti non ammette egli, a quanti genj tutti differenti fra loro non si presta per ricevere da essi quelle modificazioni, che convengono alla natura di ciascheduno? Felici quei maestri, che sanno accomodare a questa le loro istruzioni, e felicissimo sopra ogni altro Gian-Vincenzio Gravina, che formò co' suoi consiglj e precetti nel Frugoni il maggior lirico, e nel Metastasio il maggior drammatico, che vanti l'età nostra! Ma se il Frugoni potè avere, e gli ebbe infatti, de'censori e degli imitatori, non ne ebbe alcuno il Meta-Ton. I.

stasio; e il rarissimo titolo d'inimitabile è certamente quello, che più di tutti deve lusingare l'amor proprio di uno scrittore. Abbiam detto altrove del primo; diremo ora qui del secondo, non per aggiungere il più piccolo grado alla fama di essi, che viverà immortale ne'loro scritti, ma per pagare un grato tributo alla loro amicizia. Nacque egli in Roma il di 3 di gennajo dell'anno 1698 da Felice Trapassi d'Assisi e dalla Francesca Galastri di Bologna. Fu oscura la sua prima educazione, come lo era la condizione de'suoi genitori obbligati di procacciarsi dal lavoro delle mani il necessario sostentamento alla vita. Il padre destinò il giovinetto

Dentibus antiquas solitus producere pelles Et mordere luto putre vetusque solum (\*)

a una più nobile arte, e l'acconciò con un orefice. Conobbelo a caso il Gravina, e dalla grazia, con cui lo senti cantare versi, e dalla facilità di comporli, e dalla venustà delle maniere e del volto indovinò, che sarebbe divenuto un giorno un de'più diletti amici delle Muse. Ottenne per tanto di averlo in casa sua per educarlo ed istruirlo a suo piacimento; e come se quest' epoca fosse una nuova nascita pel Trapassi, trasformò allora questo nome nel Grecomeglio sonante di METASTASIO. Tutto annunziava nel giovane una singolar dispo-

<sup>(\*)</sup> Mart. Lib. IX. Epig. LXXV.

sizione alla poesia, che studiosamente coltivava il Gravina; e non altrimenti che fanno i giudiziosi agricoltori, che ad un terreno soverchiamente fecondo lasciano produrre in principio ogni erba ed ogni fiore per trarne poi messe più ricca e più gradita, lasciò che sfogasse fino all'anno decimosesto il suo talento di parlare in versi su qualunque soggetto all'improvviso. Il Rolli, il Vannini, ed il Perfetti, improvvisatori allora già maturi, furono i suoi contradittori più illustri. Intanto il saggio maestro aprivagli i fonti del sapere, e nella moltiplicità de suoi insegnamenti aveva grandissima cura, che il tutto fosse disposto con propria simetria, da cui diceva dipendere la misteriosa piramide, colla quale gli antichi Sapienti la scienza umana e la natura delle cose simboleggiarono. Imperocchè tutte le idee disposte per grado pendono da un sol punto, e stanno affisse e concatenate alla cima dell'idea semplicissima ed universale, onde esse si reggono e si diffondono. E perche la facoltà poetica si estende tanto, quanto la stessa università delle cose, non avendo altri confini che l'immenso spazio del vero e del verisimile, or poggiando al sublime, or piegandosi all'umile, or sul mediocre rattenendosi, non trascurò il Gravina di tentare il suo prediletto scolare a quale di questi differenti generi di poesia era più per natura disposto. Ben presto si avvide egli, che il sublime Pindarico non era fatto per lui, e con dolce paterno sorriso or lo mirava incidere nella nuova e verdeggiante scorza degli alberi il nome di una ninfa, ora coronare il vomere di lauro, e spargere il solco di gemme, se quella diveniva coltivatrice di campi, or udivalo descrivere l'amata pastorella guidante ai pascoli il suo gregge, ed esclamare che a lei non si conveniva l'umiltà di quel grado, ma che doveva con aurea verga guidare in danza le stelle, ora cantare i trionfi della Dea del piacere, e per far più lieta la sua corte ridire in versi quello, che espresso avea sulla tela delicato pennello.

Ma già la natura era impaziente di palesare al pubblico d'averlo destinato ad esser non solo il restauratore, ma ancora il creatore del dramma Italiano. Di quattordici anni compose egli il Giustino; tragedia, che ben dimostra quanto il Gravina avesse a cuore, che il suo allievo seguisse le pedate de'Greci maestri, e quanto l'età giovanile sia incapace di distinguere l'oro dal piombo in quelle miniere medesime, che somministrano doviziosa copia di ricchezze. L'azione in essa è debole, e tutta la condotta è timida; non felice la pittura de'caratteri e de'costumi, senza interesse è l'amorosa passione di Giustino e di Sofia, e del fatidico Cleone per Asteria son comuni le sentenze, e caricate le descrizioni; s ben si può presumere che il Gravina, perpetuo flagello di coloro, che peccavano contro le regale dell'arte in ogni componimento ap-

partenente alla scena, sará stato rigido censore di questa immatura produzione del suo allievo. Ma anche i primi passi, che fa un originale scrittore, divengono interessanti, perche mostrano i progressi della natura e dell'arte, e perchè servono col paragone a meglio giudicare del perfetto, che nelle produzioni di gusto non può essere se non l'opera di un età adulta e di un lungo e non interrotto studio. Fu pertanto premuroso il Gravina, che il suo Metastasio fosse istruito nelle divine ed umane leggi e nelle origini di queste, che conoscesse la varia natura delle azioni e de' costumi degli uomini, e che si trapiantasse in lui la prima intera e sana idea della poesia, tal quale fu concepita nella mente de'Greci autori, e da questi ai Latini tramandata, e come questo dolce regalo del cielo nel lungo viaggio e nella disagiosa via, che ha fatto dai primi maestri fino a noi, rimanesse defraudato della sua parte migliore. La musica, il ballo, l'arte de' mimi, quella del disegno, ciascuna delle quali secondo la propria natura esprime le azioni e le cose, e tutte insieme sono strettamente legate colla poesia drammatica, dovettero far parte di questa prima istruzione. Volle ancora che ascoltasse il suo venerato maestro di filosofia Platonica Gregorio Caloprese, e a questo fine lo condusse a Crotone città della magna Grecia una volta si celebre per la scuola Pitugorica. Ma il cielo non gli permise di vodere i

rari frutti, che produsse nel Metastasio una si attenta cultura. Imperocchè tornato a Roma lasciò di vivere, e segnò gli ultimi momenti della sua vita col monumento il più tenero e glorioso dell'amor suo, dichiarando erede lo scolare di tutti i suoi beni, a riserva di quei pochi, che si credè in dovere di consacrare alla pietà materna (\*). Giovane, ricco, avvenente e sciolto da ogni legame di soggezione, il Metastasio non fece forse miglior uso dell'eredità del maestro. Non rallentò però mai i suoi studj poetici, e pubblicate le sue poesie giovanili, che poi adulto disapprovò, si volse con tutto l'animo alla riforma del dramma Italiano.

L'Opera, spettacolo, in cui per cagionare piacere ed illusione quasi tutte le arti si porgono come sorelle le mani, ebbe il suo nascimento, come tant'altre belle cose, in Firenze l'anno 1594. Prima di quel tempo niuno, benchè illuminato scrittore, aveva compresa la stretta unione che passa fra l'armonia musicale e la poetica, e quanti vi erano stati fin'allora poeti Italiani pensarono unicamente ad esser letti, e non mai ad esser cantati. Ottavio Rinuccini, ajutato specialmente da Iacopo Peri musico valentissimo, credè di aver trovato il vero antico recitativo de'Greci, e ne fece prova nella composizione della favola

<sup>(\*)</sup> Janus Vincentius Gravina ita testor: Annam Lombardam matrem meam haeredem instituo in bonis, quae habeo in Consentina Provincia Abrutiorum; in bonis vero aliis omnibus haeredem instituto Petrum Trapassum alias Metastasium Romanum, adolescentem egregium, alumnum meum.

boschereccia intitolata Dafne, che fu posta in musica dal Peri medesimo e da Giulio Caccini. Il buon successo di questo primo tentativo produsse l'altra favola pastorale l'Euridice, che cantata nelle nozze di Maria de'Medici col re di Francia Enrico IV parve un insolito dono di celeste armonia per renderle più liete e più festose. Il poeta fu l'anima e il regolatore dello spettacolo, e quantunque non andasse esente da ogni difetto per ciò che spetta allo stile e al costume proprio de pastori, merita ciò non ostante la lode d'aver dato un luminoso esempio di bella naturalezza musicale. Il Metastasio medesimo si glorierebbe d'aver distesa la narrazione, che fa la nunzia Dafne della morte d' Euridice, e le stanze, che canta Orfeo prima di giungere innanzi a Plutone. I cinque cori di questa favola, e quel che canta Tirsi a solo nel secondo, servono a convincere d'errore il Crescimbeni, che grossolanamente asseri, che nei drammi antichi non avevan luogo i cori, e il Tiraboschi e il Signorelli, che al Cicognini attribuiscono l'introduzione dell'arie nei drammi. Un genere di poesia, che ai più severi censori può parer mostruoso, non costò poco ai suoi inventori; e la prefazione del Peri è un chiaro testimonio dei grandiosi soccorsi, che implorarono ed ottennero dalla filosofia.

Chi il crederebbe però, che dopo questi felici principj il melodramma ricadesse nella sua primiera barbarie, e che fosse contaminate.

di tutti quei vizi ed ancora peggiori, che tanto deturparono la poesia Italiana nel secolo XVII? Non meritano pertanto d'esser tolti dall'oblivione, in cui giacciono, i nomi di tanti cattivi compositori di drammi; e se ricordiamo i Maggi, i Lemene, i Capece, gli Stampigli, è per pagare loro unicamente il tributo di lode d'avere in gran parte liberato il coturno dalla scurrilità del socco, ma non già d'aver formati drammi di felice invenzione e di regolata condotta. Questa palma meritò il primo Apostolo Zeno, prendendo dal vasto campo della storia, non già dalla mitologia, come avean fatto i suoi antecessori, sublimi esempjo di amor della patria o di grandezza e di fortezza d'animo, o di tenero amore, o di altre somiglianti virtù, per istruire ed interessare i suoi spettatori. Il suo stile è corretto e sostenuto, è vario nell'invenzione, giudiziosamente prepara gli avvenimenti, è da per tutto spira dignità e regola. Se non fosse nato il Metastasio, ei sarebbe rimasto il Signor del Teatro, ma la differenza tra genio e talento è quella, che distingue le produzioni dell'uno e dell'altro.

Il primo dramma, in cui il Metastasio manifestò questo dono, di cui a pochissimi è liberale la natura, fu la Didone abbandonata. L'argomento è semplice, e ciò non ostante dà luogo non solamente a scene piene di calda passione, ma anche a splendide comparse, a magnifiche ambascerie, imbarchi ed incendj.

Si può dire che per quel dramma divenisse più esteso il regno dell'Opera; e la musica del Sarro servi talmente alfine del Poeta che Virgilio stesso non avrebbe saputo dar tant'anima e tanto terrore alle disperazioni dell'abbandonata Didone. Vi par proprio di partecipare delle smanie di quest'infelice regina, e dopo di avere sfidato gli elementi tutti e gli Dei celesti ed infernali, di poter dire coraggiosamente con lei.

> Venite , anime imbelli ; Se vi manca valore , Imparate da me come si more .

Ecco il primo trionfo, benche non il più glorioso per la poesia drammatica, e pel creatore di essa. Può dirsi, che il Metastasio saltò dal Giustino alla Didone, e che da questa passò al Siroe, alla Semiramide, all' Alessandro, e all'Adriano. Divenuto giudice severo di se medesimo credè di ravvisare in questi drammi, parti di un'età giovanile, o qualche lentezza nell'azione, o, come dice egli stesso, qualche ozio ambizioso negli ornamenti, o qualche incertezza nei caratteri, qualche freddezza nella catastrofe; difetti che facilmente sfuggono all'inconsiderata gioventù. Ciò non ostante a dispetto della sua incontentabilità era forzato di riconoscere nel tutto insieme l'opera del genio, che trionfa specialmente ove parla l'amorosa passione; e come se fosse una vera crudeltà il pretendere di spogliar l'uomo di questa debolezza naturale e interessante, domandava che fosse compatita anche ne' suoi trasporti:

> Mi basta sol, che in riveder divisa Dal Frigio pellegrin la Tiria figlia, Dica alcuna di voi, povera Elisa.

Da che cominciò il Metastasio a servire alla scena, si vide che la natura e l'arte avean prodotto in lui un suo proprio stile, anzi una sua propria lingua mirabile per la difficoltà, che conviene superare in formarla, e lusinghiera e seducente per quella specie d'interno canto, che dalle regolari sue proporzioni necessariamente risulta. Se la precisione dello stile consiste in non potere levar niente ad un'opera senza che ella perda una grazia o un ornamento, e senza che il lettore perda un piacere, se la brevità col far più rapido il racconto lo rende tanto più interessante, se la riflessione quanto più ella è vibrata, tanto più istruisce e piace, se la naturalezza, che sembra escludere ogni fatica ed ogni studio da quelle cose medesime, che ne sono l'effetto, seduce ed incanta, bisognerà confessare che niuno al pari del Metastasio ha più imperiosamente maneggiato la nostra lingua, facendola servire a tutti i tuoni dal più umile fino al più sublime, che tutti sembrano essere a lui facili e naturali. Par che le parole sieno state a bella posta inventate per inserirsi dove ei vuole, e nella maniera che vuole. Cresce poi a dismisura questo suo merito, se si considera la necessità che egli ebbe di servire alla musica, che esclude le parole o troppo lunghe o di suono malagevole, che chiede spesso le sincopate, e quelle che finiscono in vocale accentata, che vuole ora una mescolanza artificiosa di ettasillabi e di endecasillabi per dare al periodo la varietà combinabile coll'intervallo armonico, e colla lena di chi dee cantarlo, e ora i versi rotti nella metà, perche accorciando i periodi si rende più soave il riposo, che or si compiace, or si disgusta della rima, e sempre ricusa la monotonia, e che finalmente esige tanti metri, quante son le varie passioni, che deve esprimere. E pur non ostante questi legami e queste difficoltà, che il solo Metastasio potè felicemente superare, ei seppe rendere i suoi drammi si belli e si interessanti, che credè, nè in ciò s'ingannò punto, che semplicemente letti e recitati e spogliati di ogni prestigio della musica dovessero anche vie maggiormente piacere. Non volea dir con ciò, che la musica non debba far parte del dramma, perchè anche Aristotile le dette luogo nella tragedia, ma però l'ultimo, dopo la favola, i caratteri, l'elocuzione, la sentenza, e la decorazione. Volle unicamente indicare l'enorme abuso, che fanno per lo più a' giorni nostri di così bell'arte gli artisti, impiegandone le facoltà fuor di luogo e fuor di tempo, fino ad imitare la sfrenata allegrezza delle Bassaridi, quando dovrebbero esprimere il profondo dolore delle schiave

Trojane o delle supplici Argive: onde il confuso spettatore spinto nel tempo stesso a passioni affatto contrarie alla poesia e alla musica, che invece di secondarsi, si distruggono a vicenda, non può determinarsi ad alcuna, ed è ridotto al solo meccanico piacere, che nasce dall'armonica proporzione de' suoni, o dalla mirabile estensione ed agilità di una voce.

Le bellezze originali dei drammi del Metastasio, perchè non sien punto alterate dalla musica, vogliono un genio che nell'arte sua lo somigli; e ove s'incontri questa rara unione, o l'anima dell'uditore proverà un dolce trasporto, un rapimento, un'estasi, o non provandolo, meriterà quel castigo con cui il Rousseau crede di punire l'insensibilità di colui, che non è capace di sentire l'opere di un genio creatore, destinandolo ad ascoltare o a cantare della musica Francese. Ne pretenda alcuno di riprendere il nostro Poeta di aver fomentato l'ambizioso dominio, che ingiustamente esercita la musica sulla drammatica, dandole nella frequenza dell'arie l'istrumento il più autorevole della sua prepotenza. Egli, che aveva profondamente meditato sulla natura dell'arte sua, e che era convinto dalla fisica ragione, che ogni voce, che parla al popolo, per essere intesa senza divenire ingrata col soverchio sforzo, ha bisogno di un sistema di progressioni infinitamente diverso da quello del parlare naturale, che vuol dire di una musicale cantilena, concedeva volentieri es-

sere non solamente conveniente, ma ancor necessaria la musica ne'componimenti drammatici. L'esempio e l'autorità degli antichi confermavano questa sua opinione. Non può dubitarsi, che questi non cantassero l'intere tragedie. Sono chiare le testimonianze di Livio, di Cicerone, di Luciano, di Svetonio, e vaglia per tutte quella d'Aristotile, che parlando dei tuoni ipodrio ed ipofrigio dice essere questi, per l'indole loro attiva ed acconcia ad esprimere passioni agitate, convenientissimi agli attori, che operano, e non ai cori che domandano una melodia sedata e per lo più lamentevole (\*). Il discorso armonico misurato e canoro fu riguardato fin dall'origine della poesia come il proprio indispensabile materiale d'ogni imitazione poetica, e la tragedia, che nacque dagl'inni, ditirambi o canzoni, che si cantavano in onor di Bacco, ritenne dal suo nascimento fino alla sua perfezione, cioè da Tespi fino a Sofocle, il suo naturale diritto d'essere cantata. E perchè la musica potesse maggiormente ostentare le sue bellezze, cambiavano talvolta i tragici in bocca de'personaggi, a seconda del cambiamento degli affetti, gli usitati jambi in anapesti e trochei, piedi più veloci e vivaci, e quando introducevano i personaggi medesimi a cantare e soli, e fra loro e a vicenda col coro strofe, antistrofe, ed epodi. Così le arie nostrali provan la loro discen-

<sup>(\*)</sup> Arist. Probl. Sect. XIX. n. XXX.

denza dall'antica Greca tragedia, non men che la provino i cantici ed i diverbj dei Latini.

Ma non per questo può pretendere la musica di far le prime parti. Ovunque si rappresenti un'azione, ovunque si annodi e si sciolga una favola, ovunque sieno personaggi e caratteri, ella è in regno altrui, e non vi deve far da sovrana, ma da suddita. Il Metastasio dalla natura dell'imitazione, e della materia, che adopra la drammatica imitando, cavò i principali argomenti per rispondere a coloro, che trattano d'inverisimile e sciocco il dramma musicale, perchè in esso gli attori vanno cantando a morire, e che, confondendo le copie coll'imitazioni, il vero col verisimile, hanno promulgate leggi severissime ed impraticabili intorno all'unità dell'azione, del luogo e del tempo. Abbandonandoli alle loro mostruose opinioni di credere obbligata l'imitazione ad esprimere tutte le circostanze del vero, si studiò di dare alla drammatica poesia la somiglianza al vero in quelle parti sole, nelle quali pote essere dalla materia secondato; cioé nell'artificiosa e insiem naturale condotta di una favola, nella vera pittura de'caratteri e de'costumi, nella nobile, chiara ed espressiva locuzione, e soprattutto nel continuo violento contrasto degl'inquieti affetti del cuore umano. Le circostanze del tempo e del luogo, tal quali si pretendono dai moderni critici, come non rappresentabili dalla sua muteria, le lasciò all'immaginazione degli spettatori, non al-

trimenti che l'insigne scultore Cleomene nel fare la sua Venere pensò a darle tutte quelle bellezze, di cui il marmo era capace, lasciando che vi figurasse in essa, chi'l voleva, il vivace lume degli occhi, l'oro de'capelli, il latte delle morbide carni, e le rose e i gigli del viso. Ma ancor che non fossero stati guidati i passi del Metastasio nella composizione de' suoi drammi da si savie riflessioni, e da si luminosi esempj, l'aver egli saputo conciliare, per quanto era possibile, i più venerati dommi dei maestri dell'arte poetica colle grandiose pompe, che domanda l'Opera, e col gusto dominante e spesso capriccioso degli spettatori; l'aver conservato per tal modo i diritti dell'unità dell'azione, che non sieno troppo violati nè dalle varie peripezie, ne dai vari avvenimenti, ne dai diversi personaggi, facendoli tutti cospirare ad un evento solo, e dando loro, per cosi dire, un centro comune; l'avere con somma cura procurato per conservare alla meglio l'unità del tempo, che quella porzion di tempo da lui ne'suoi drammi supposto, ogni qual voltu dovesse eccedere quello della rappresentazione, potesse dullo spettatore figurarsi passata in quegli intervalli, ne'quali fra l'uno e l'altro gruppo di scene annodate insieme il teatro rimane affatto voto d'attori, e presenta ai riguardanti un nuovo sito; l'aver dipinto come in tanti diversi quadri, ma con una stretta unione fra loro, le diverse circostanze di un futto per non ispogliare il teatro di un de'principali suoi ornamenti, che è la mutazione delle scene, e per servire anche in parte al precetto dell'unità del luogo; l'aver saputo finalmente in tanto lusso di decorazioni, in tanta varietà d'ornamenti, che han fatto trionfar l'Opera de'suoi più dichiarati nemici, non solo richiamare l'attenzione degli spettatori, ma fissarla profondamente su tutto quel che appartiene all'artifizio poetico, è un merito cost grande e cost proprio del Metastasio, che non ne divide

con altri la gloria.

È un aneddoto di storia letteraria degno da sapersi, che i rigidi canoni del Gravina sopra le tre metafisiche unità, esposti da lui nel suo Trattato sulla tragedia, non erano i medesimi, coi quali guidò il suo scolare nell'ordinatagli tragedia del Giustino, e non trovando questi nel carattere del maestro sempre fermo e costante una ragione per ispiegare questa mutazion di sentimento, è di parere, che dissimulasse i veraci suoi sensi per non irritarsi contro, anzi per rendersi benevola la feroce numerosissima turba de'promulgatori di cotesta nuova dottrina, che trovavasi appunto allora nella sua più violenta fermentazione. I dotti, che riflettono, e che conoscono i gran modelli dell'antichità, e i precetti nati più dal loro autorevole esempio che dalla natura delle cose, ammireranno sempre i felici sforzi del Metastasio per uniformarsi; e coloro, che non sono in stato d'intendere questo merito, portino almeno ai drammi di lui la delicatezza

dell'orecchio e la sensibilità del cuore, che proveranno un insolito piacere di dolce armonia, e tutti que'moti, che suole eccitare la viva espressione delle più nobili e delicate passioni. Ma anche in questa parte è da osservarsi il magistrale artifizio del Poeta. Quel genere d'armonia che tanto raccomanda i versi dei poemi non cantabili, rare volte conviene alla poesia drammatica. Domanda questa un ritmo facile senza che divenga soverchiamente numeroso, una morbidezza di stile, una certa mollezza nelle espressioni non meno che nelle immagini, una mescolanza felice de'suoni nell'ordine e nella combinazion delle sillabe; se prende qualche volta in prestito dalla lirica lo stil figurato per le narrazioni, lo esclude affatto ove parla l'affetto, e si richiede consiglio e sentenza; se si compiace di comparazioni nell'ariette, quando la musica vuol calore o immagine, le sdegna nel recitativo; e queste stesse comparazioni, la frequenza delle quali è autorizzata dall'esempio non solo de'Greci maestri, ma ancora dei più solenni tragici moderni, quanta connessione domandano colla scena antecedente e colla situazione del personaggio che le adopera, in modo tale che l'uditore prevenga il poeta antivedendo già di qual similitudine ei sia per servirsi, e quant'arte esigono per essere variate, abbellite e adattate al carattere della persona che le usa, e alla cosa che si vuol esprimere!

Son qual fiume, che gonfio d'umori,
Quando il gelo si scioglie in torrenti,
Selve, armenti, capanne e pastori
Porta seco, e ritegno non ha.
Se si vede fra gli argini stretto,
Sdegna il letto, confonde le sponde,
E superbo fremendo sen va.

Chiuso negli antri cupi,

Dalle radici estreme
Vedi ondeggiar le rupi,
E le smarrite belve
Le selve
Abbandonar.
Se poi dalla montagna
Esce dai varchi ignoti,
O va per la campagna
Struggendo i campi interi,
O dissipando i voti
De'pallidi nocchieri
Per l'agitato mar.

Talor se il vento freme

Del terreno nel concavo seno
Vasto incendio se bolle ristretto,
A dispetto del carcere indegno
Con più sdegno gran strada si fu.
Fugge allora, ma intanto che fugge
Crolla, abbatte, sovverte, distrugge
Piani, monti, foreste e città.

Non son questi esempj di un fuoco, di una grandezza, di un'espressione degna d'Omero? Si vuol la pieghevolezza d'Ovidio?

L'onda dal mar divisa
Bagna la valle e il monte,
Va passeggiera in fiume,
Va prigioniera in fonte,
Mormora sempre e geme,

Finchè non torna al mar. Al mar dov'ella nacque, Dove acquistò gli umori, Dove dai lunghi errori Spera di riposar.

Si cerca la delicata e nobile eleganza Virgiliana?

Rondinella a cui rapita
Fu la dolce sua compagna,
Vola incerta, va smarrita
Dalla selva alla campagna
E si lagna
Intorno al nido
Dell' infido
Cacciator.

Chiare fonti, apriche rive
Più non cerca, al dì s'invola
Sempre sola,
E finchè vive,
Si rammenta il primo amor.

Tortora, che sorprende
Chi le rapisce il nido,
Di quell'ardir s'accende
Che mai non ebbe in sen:
Col rostro e con l'artiglio
Se non difende il figlio,
L'insidiator molesta
Con le querele almen.

Tanti pregi riuniti nei drammi del Metastasio, e anche in quelli, che divenuto maturo riguardò macchiati di qualche imperfezione, eccitarono tal maraviglia nella colta Italia, che i versi di lui cominciarono a divenir proverbi, e ad esser ripetuti e cantati dalle

bocche di tutti, come si faceva nella Grecia di quelli di Omero e di Euripide. Il molle sesso sopra tutti offeri corone alla statua di sì raro genio, perchè credè di trovare ne'drammi di lui la scusa o la ragione de' suoi amorosi trasporti, o l'arte di esprimerli e di risvegliarli in altri, o la folle lusinga di potere con una passione, che per essere tutta dell'impero de'sensi, illanguidisce e digrada l'anima, creare degli Eroi, o dare allo Stato degli utili cittadini. Ma nell'universale applauso volle distinguersi quel litus beatae Veneris, la bella Partenope, che colmò d'ogni sorta di onori un Poeta, che aveva aggiunto tanti ornamenti e tanto interesse al suo teatro, e che aveva se non fatta nascere, di gran lunga almeno aumentata la gloria dei Vinci, dei Sarri, dei Costanzi, dei Caldara e di tanti altri celebri maestri, per cui ella meritamente è riguardata come la sede della musicale armonia. Grato il Metastasio ai doni dell'amore e della stima sparse di novelli fiori poetici quel fortunato suolo, e si leggono ancora come parti di una ridente fantasia, e come esemplari di uno stil facile e pien di grazie i tre epitalamj, coi quali invitò i Numi sovrani protettori delle leggi d'Imeneo a felicitar nozze si grandiose, che promettevano una razza di Semidei.

Il nome, che egli s' era fatto, gli apri nell'anno 1729 una strada a maggiori fortune. Quell'. Augusto Monarca, che amante sopra ogni altro della drammatica poesia e de' teatrali spet-

tacoli aveva invitato alla sua corte lo Stampiglia, e poi lo Zeno, desiderò d'avere ancora presso di se il Metastasio. Le corone poetiche, tante volte riportate dallo Zeno, erano divenute meno risplendenti al comparire di questo nuovo sole. Conobbe anche egli la superiorità del merito; e la sua confessione, e le testimonianze sincere, che rendè ai rari talenti del suo successore, gli produssero un trionfo il più pregevol di tutti, perchè fu quello della virtù. Domandò il Metastasio quattro mila fiorini d'annuo stipendio, quanti ne aveva lo Zeno. Gliene furono assegnati tre mila solamente con la scusa, che non poteva caricarsi di più l'erario Cesareo, che la mancanza d'ordine, e di una illuminata politica bene spesso rendeva esausto. Ebbe però un compenso in una Precettoria, sorta di benefizio, che per essere egli Cherico potè facilmente ottenere, ma che per esser posta nel regno di Napoli, nelle vicende di questo non pote lungamente conservare. Non perciò mancarono premi al merito singolare del Metastasio, che nella più augusta Corte, e forse nella più brillante Capitale del mondo poteva dire di essere in luogo e in regno suo. Vi fu sempre talmente onorato, che pareva aggiungere qualche cosa allo splendor del trono, tanto è vero quel caelo musa beat, per cui Orazio credeva di potere offerire ai Grandi doni più preziosi e più durevoli di quel che avesse potuto farlo o Scopa o Parrasio. Ne aveva bisogno il Metastasio, come quegli,

pretium dicere muneri, perche avendo intrapreso di esprimere ne' suoi drammi la dolce facilità de' suoi costumi, di ornarli di sentimenti e di parole, che pajono le più comuni, ma che adoprate da lui acquistano un' eleganza e una grazia inimitabile, e di spargere in essi, mentre parla il linguaggio il più naturale delle passioni, una morale dolce, amabile, facile, applicabile a tutte le circostanze, e fatta per tutti gli stati e per tutte l'età, doveva di-

venire il poeta alla moda.

L'Adriano e il Demetrio furono i primi drammi, di cui nobilitò la scena Imperiale. Gli Augusti Monarchi Carlo ed Elisabetta avevan già palesato allo Zeno il loro gusto per le gravi sentenze, e il Metastasio lo secondò; per quanto lo comportava la natura dell'argomento. Se si fosse sforzato, come fece lo Zeno nella Merope, nell'Ifigenia, e in qualche altro dramma, di far trionfare gli affetti nobili e forti, e non gli effemminati, avrebbe anche maggiormente incontrato il genio di quei Sovrani. Ma Adriano ama perdutamente Emirena amante di Farnaspe a dispetto della sua Sabina anch' essa amata da altri; Cleonice non cura gli amori di Olinto, e s'abbandona a quelli d'Alceste; tutto in somma spira mollezza di passione amorosa, che comincia, intreccia, e finisce quelle due favole. Ha un bel dire il Poeta, che da si bel fonte nascono gran cose, e che amano non sol gli Eroi, ma anche i Numi; ma è certo, che coll'aver creato

signor de suoi drammi l'Amore a segno che non manca in alcuno, e che in qualcuno, come nella Semiramide, fa tutti i personaggi ebri di se, ha meno servito a un de'principali scopi del teatro, che si propone specialmente di destare l'amore della virtù o l'orrore del vizio, a prospero o ad infelice fine pervengano i Grandi, che rappresenta. Non si nega, che la passione amorosa non possa divenire interessantissima, ma ciò accaderà solamente ( ed esempio ne sia la Fedra, che è il trionfo non sol del Racine, ma ancora del moderno teatro) quando ella faccia il nodo di tutta la favola, e che da lei dipenda lo scioglimento di essa. Ma quando è subalterna ed episodica, come in molti drammi del Metastasio, non solo trattiene la rapidità dell'azione principale, ma illanguidisce l'affetto medesimo, e se la passione non è forte, seria, e terribile, non può essere teatrale. Onde a ragione un bravo scrittore assomigliò questa stessa passione posta sul teatro al governo dei tiranni, i quali o regnano dispoticamente fra la strage ed il sangue, o perdono il trono e la vita. M'interessano le amorose smanie di Ipermestra, mi fan versar lagrime i casi di Timante e Dircea, tremo per l'amante e virtuosa Zenobia perseguitata dai sospetti dell' impetuoso e feroce Radamisto, ma sono indifferente pe'sospiri di Amenofi, di Barsene, di Cleofile, di Selene, di Megabise, di Tamiri, e di tanti e tant'altre, che amano per servire al poeta, come se il dramma non ammettesse varietà di passioni, e fosse nato non per correggere la violenza e il mal talento de' Grandi, ma per richiamare i tempi dell'antica cavalleria. Chi crederebbe, ove Cesare intraprende d'espugnare la più difficile di tutte le rocche, quale era l'anima atroce di Catone, di sentirlo riscaldare l'aria di sospiri per l'amore di Marzia, e mescolare coi sentimenti degni del vincitore del gran Pompeo, e di chi pel suo valore poteva aspirare all'impero del mondo intero, quelli che risveglia nelle persone le più volgari un'effemminata passione? O questa non dovrebbe comparire in Eroi di simil fatta, o mostrandosi dovrebbe essere di quel fiero carattere, con cui la dipinse Orazio:

..... Ferus et Cupido
Semper ardentes acuens sagittas
Cote cruenta.

Chi non si risentirà a quelle leziose espressioni, che uomini nati fra gli scogli della Mauritania o sulla riva del Gange, e che non aspirarono se non se alla gloria di conquistatori, adoprano per esprimere la passion dell'amore, che fu per loro un bisogno materiale de'sensi, e non un raffinamento d'immaginazione? Per fino quel

Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. Trunca manum pinus regit, et vestigia firmat,

presso il Metastasio confessa di sentirsi pal-

pitare il cuore per due luci sfolgoranti, e di aver insegnato all'onde e alle arene a replicare il nome della sua amata Galatea. Ma, se il Poeta imprestò spesse volte l'espressioni del suo cuor sensibile e del suo florido stile a quelle persone, che sembrano di ricusarle, se pote scusarsi che, componendo drammi per piacere al popolo e specialmente a quella parte di esso, che è l'arbitra dei pubblici applausi, cioè al bel sesso, dovette necessariamente far uso degl'intrighi amorosi, potè altresi gloriarsi, che sapeva parlare ancora il linguaggio e degl'intrepidi Romani, e de'barbari Sciti, e degli ambiziosi Parti e di quant'altre celebri nazioni, che gli piacque d'introdurre ne'suoi drammi. Il solo Catone ne sia un esempio. Non spiran forse la grandezza di quell'invincibil Romano queste espressioni?

E Roma
Non sta fra quelle mura. Ella è per tutto,
Dove ancor non è spento
Di gloria e libertà l'amor natio;
Son Roma i fidi miei, Roma son io.
Va', ritorna al tuo tiranno,
Servi pure al tuo Sovrano,
Ma non dir, che sei Romano,
Finchè vivi in servitù.
Se al tuo cor non reca affanno
D'un vil giogo ancor lo scorno,
Vergognar faratti un giorno
Qualche resto di virtù.

E quei rimproveri a Cesare?

Ami tanto la vita e sei Romano?

In più felice etade agli avi nostri Non fu cara così. Curzio rammenta, Decio rimira a mille squadre a fronte, Vedi Scevola all'ara, Orazio al ponte, E di Cremera all'acque Di sangue e di sudor bagnati e tinti Trecento Fabj in un sol giorno estinti.

Anima rea,
Io moro sì, ma della morte mia
Poco godrai. La libertade oppressa
Il suo vindice avrà; palpita ancora
La grand'alma di Bruto in qualche petto.
Chi sa . . . Lontano
Forse il colpo non è: per pace altrui
L'affretti il cielo, e quella man, che meno
Credi infedel, quella ti squarci il seno.

E quel monologo, con cui termina i rimproveri e la vita?

Vinceste, inique stelle. Ecco distrugge Un punto sol di tante etadi e tante Il sudor, la fatica: ecco soggiace Di Cesare all'arbitrio il mondo intero. Dunque (chi'l crederia!) per lui sudaro I Metelli, i Scipioni? ogni Romano Tanto sangue versò sol per costui? E l'istesso Pompeo pugnò per lui? Misera libertà! Patria infelice! Ingratissimo figlio! Altro il valore Non ti lasciò degli avi Nella terra già doma Da soggiogar che il Campidoglio e Roma. Ah non potrai, tiranno, Trionfar di Catone. E se non lice Viver libero ancor, si vegga almeno Nella fatal ruina Spirar con me la libertà Latina.

Bellezze si fatte esprimenti caratteri e costu-

mi propri son frequentissime nei drammi del Metastasio, che, simili all'Orazioni di Crasso, eran sempre riputati i più belli quelli, che gli ultimi erano stati composti. Una gran Corte, grandi oggetti, gran vicende rendettero più attivo quel talento d'osservazione, che era nato con lui, e quella delicatezza di tatto, con cui sapeva distinguere le più piccole gradazioni e differenze delle umane passioni; perfezionarono in somma in lui quella scienza si difficile e complicata, che si chiama morale, che per l'onore degli uomini non dovrebbe avere il nome di scienza. Così il mondo e le società de' Grandi, che tanti corrompono, servirono a lui di mezzo per aprire agli occhi del suo secolo una sorgente feconda di piaceri e d'istruzioni. Qualcuno ha detto del Metastasio, che egli deve esser collocato nel numero di que'rari genj, che non hanno avuto niente d'aurora, e che dal momento, che han cominciato a salire, sono arrivati a quel punto d'elevazione, a cui potevano aspirare senza mai più discenderne. Ma sembra a noi che, come tutti gli altri drammatici, abbia egli avuto il suo nascimento, il suo mezzo giorno, e il suo occaso, e quel che compose ne' primi dieci anni del suo soggiorno in Vienna, determinò il punto il più elevato della sua gloria. In fatti l'Issipile, l'Olimpiade, il Demofoonte, la Clemenza di Tito, l'Achille in Sciro, il Ciro ri-, conosciuto, il Temistocle, la Zenobia e l'Attilio Regolo nacquero in quel tempo, e devono

riguardarsi come i capi d'opera del nostro Poeta. Sempre grande e tenero, e qualche volta ancora tragico piacque le mille volte ripetuto, é potè dirsi allora a coloro, che si eran dichiarati nemici irreconciliabili dell'Opera, venite, vedete, ed ascoltate. Egli medesimo uni qualche volta le sue lagrime a quelle del pubblico a dispetto della severità, con cui riguardava i suoi parti; e dove confessare, che partendo da nozioni comuni e da sentimenti nati con noi medesimi, conduceva dolcemente i suoi spettatori per l'ampio teatro della vita a contemplare o i capricci e le debolezze, o le gloriose imprese dell'umane passioni. Offre egli un esempio di filial pietà? Qual più tenera, più ingegnosa di quella d'Issipile per Toante, e più vivamente lumeggiata dal contrasto della furibonda Eurinome e del disperato, ma però sempre dubbioso ed incerto Learco, che non essendo malvagio abbastanza, perchè sente ancora i rimorsi della coscienza e i moti della natura, dà a tutto il dramma una sospensione ed un intreccio maraviglioso! Vuol egli mostrare quanto possa l'amicizia, la gratitudine e l'onore? Ei lo fa con sensi si teneri nell'Olimpiade, che forza le anime le più insensibili a piangere sui finti casi di Licida e di Megacle, sui loro amori e sul generoso sagrifizio, che ciascun vuol fare della propria vita. E quei versi, che si dolcemente scuotono e commovono l'anima, di quanti ornamenti poetici non sono eglino vestiti? Qual più rapida narrazione di quella, con cui Aminta riferisce la morte, che tentò di darsi il suo diletto Megacle?

Fugge da me, ciò detto,
Come Partico stral. Vedi quel sasso,
Signor, colà, che il sottoposto Alfeo
Signoreggia ed abombra? Egli v'ascende
In men che non balena. In mezzo al fiume
Si scaglia: io grido invan. L'onda percossa
Balzò, s'aperse; in frettolosi giri
Si riuni; l'ascose. Il colpo, i gridi
Replicaron le sponde, e più nol vidi.

Chi non riconoscerà la vera indole Greca in quest'aureo inno?

Del forte Licida Nome maggiore D'Alfeo sul margine Mai non sonò. Sudor più nobile Del suo sudore. L' arena Olimpica Mai non bagnò. L'arti ha di Pallade, L'ali ha d'Amore; D' Apollo e d' Ercole L'ardir mostrò. No, tanto merito, Tanto valore L'ombra de secoli Coprir non può.

Non è forse degna d'Omero quella invocazione di Clistene?

O degli uomini padre e degli Dei, Onnipotente Giove, Al cui cenno si muove Il mar, la terra, il ciel, di cui ripieno È l'universo, e dalla man di cui Pende d'ogni cagione, e d'ogni evento La connessa catena, Questa, che a te si svena, Sacra vittima accogli. Essa i funesti, Che ti splendono inman, folgorì arresti.

E chi non sente riscaldato il cuore, e divenir maggior di se medesimo a quei detti d'Argene?

Oh forte! oh generoso! Ed io l'ascolto
Senza arrossir? Dunque ha più saldi nodi
L'amistà, che l'amore? Ah quali io sento
D'un'emola virtù stimoli al fianco!
Sì, rendiamoci illustri. In fin che dura
Parli il mondo di noi. Faccia il mio caso
Meraviglia e pietà, nè si ritrovi
Nell'universo tutto
Chi ripeta il mio nome a ciglio asciutto.

Fiamma ignota nell'alma mi scende,
Sento il Nume, m'inspira, m'accende,
Di me stessa mi rende maggior.
Ferri, bende, bipenni, ritorte
Pallid'ombre, compagne di morte,
Già vi guardo, ma senza terror.

I dolci affetti e di padre e di sposo contrastati da una serie funesta d'avvenimenti qual interesse risvegliano nel Demofoonte! Non v'è scena in questa tragedia, che non sia in azione, non v'è parte o azione, anzi non v'è parola che non cospiri al tutto. Con arte maravigliosa dal principio fino alla fine son sospesi gli animi degli spettatori, e a grado a grado son condotti alle sensazioni di varj interessantissimi affetti, tenerezza, pietà, ma-

raviglia e terrore, sin che con impensata catastrofe giungano al compimento de'loro desiderj, che è la liberazion di Dircea dal crudele sacrifizio, il disimpegno della parola reale, lo scoprimento dell'usurpatore innocente, e la tranquillità del meschino Timante, che sembrava di aver ben giusta ragione di esclamare:

Perchè bramar la vita? E quale in lei
Piacer si trova? Ogni fortuna è pena,
E miseria ogni età. Tremiam fanciulli
D'un guardo al minacciar. Siam giuoco adulti
Di fortuna e d'amor. Gemiam canuti
Sotto il peso degli anni. Or ne tormenta
La brama di ottenere; or ne trafigge
Di perdere il timor: eterna guerra
Hanno i rei con sa stessi, i giusti l'hanno
Coll'invidia e la frode. Ombre, delirj,
Sogni, follie son nostre cure; e quando
Il vergognoso errore
A scoprir s'incominçia, allor si more,

Ma fra tante sciagure, che oppressero l'infefelice, con quai colori esprime la maggior di tutte, che era il timore di rinnovare in se il detestabile esempio dell'incestuoso Edipo!

Misero me! qual gelido torrente
Mi rovina sul cor! Qual nero aspetto
Prende la sorte mia! Tante sventure
Comprendo alfin. Perseguitava il Cielo
Un vietato imeneo. Le chiome in fronte
Mi sento sollevar. Suocero e padre
M'è dunque il re? Figlio e nipote Olinto?
Dircea moglie e germana? Ah qual funesta
Confusion d'opposti nomi è questa!
Fuggi, fuggi, Timante: agli occhi altrui

Non esporti mai più. Ciascuno a dito Ti mostrerà. Del genitor cadente Tu sarai la vergogna ; e quanto , oh Dio! Si parlerà di te. Tracia inselice, Ecco l'Edipo tuo. D'Argo e di Tebe Le furie in me tu rinnovar vedrai. Ah non t'avessi mai Conosciuta Dircea! Moti del sangue Eran quei che io credeva Violenze d'amor. Che infausto giorno Fu quel che pria ti vidi! I nostri affetti Che orribili memorie Saran per noi! Che mostruoso oggetto A me stesso io divengo! Odio la luce; Ogni aura mi spaventa; al piè tremante Parmi che manchi il suol; strider mi sento Cento folgori intorno, e leggo, oh Dio! Scolpito in ogni sasso il fallo mio.

L'elogio del Metastasio non si può far meglio che col rendere sensibili le bellezze dei versi suoi, le quali, se sono mirabili fuor del luogo ove egli le adoperò, acquistano ancora un maggiore splendore dalle circostanze in cui si trovano, e dalle azioni, che rappresentano i suoi attori. Accade però (e qual originale poeta va esente da ogni difetto?) che tra le infinite bellezze de' drammi di lui se ne incontrino alcune, che più si ammirino staccate, che legate all'azione e al carattere di chi le usa. Piacemi quella similitudine:

Saggio guerriero antico
Mai non ferisce in fretta,
Esamina il nemico,
Il suo vantaggio aspetta,
E gl'impeti dell'ira

Ma quando rifletto, che parla con essa un Tribuno Romano immerso in profondi pensieri, cessa di piacermi; e lo stesso dirò di quell'altre similitudini e sentenze, che posson parere fuor di luogo, perche o non convengono al carattere di una tal persona, o alle circostanze di una tale azione, che esclude ne's uoi impeti e ne'suoi trasporti i sentimenti, cheson l'opera di una sedata e filosofica meditazione. Se l'esempio de'Greci somministrasse sempre un argomento alla propria difesa, quello d'Euripide, che in ogni verso vi dà un precetto di reggere la vita, deve scusare il Metastasio, che fu molto più parco di lui in dispensare le sentenze, e che ajutato dalla facilità della sua vena, e dalla nobiltà e piacevolezza del suo stile non vi dice cosa, che per quanto ovvia e comune ella sia, non acquisti il merito della novità sol perchè fu detta da lui. È ancora da osservarsi che chi volesse imitare nei drammi l'arte di Sofocle, che senza far pompa di sentenze e di dottrine le stempera però entro la sua favola come sangue di quel corpo, e che più col fatto, che colle parole ammaestra l'umana vita, meno essi piacerebbero alle persone per cui son composti, e meno sarebbero adattabili alla musica, a cui giuoco forza è che servano. Questa per divenire espressiva ha bisogno di passioni, di sentimenti e d'immagini; e un poeta, che non sia semplice insieme e maestoso, e naturale nel suo artifizio medesimo, non può pretendere

d'esser cantato. E sarebbe stato desiderabile, che per servir meglio alla gloria del Poeta il gusto della nostra nazione fosse stato tale da non esigere da lui se non quelle arie, che sono un abbellimento del soggetto medesimo, e da ricusar quelle, che interrompono l'azione, perchè così la nostra Opera sarebbe potuta divenire una vera immagine della scena Greca. Ma il pretendere, quasi tant'arie quanti sono i finali delle scene, obbliga un genio a creare delle bellezze, che quantunque paragonabili alle più belle strofe delle odi d'Orazio, perchè qualche volta son fuor di luogo, cessano di piacere a quelli, che domandano regolarità e connessione in tutte le parti del dramma. Gli Ateniesi certamente non avrebbero sofferto che Edipo ed Oreste nel momento della loro riconoscenza avessero detto ad Elettra e a Giocasta delle similitudini e delle sentenze tagliate a canzoni.

Ma per tornare ai drammi nominati di sopra del Metastasio, dopo il suo prediletto Demofoonte dette egli la Clemenza di Tito, che da taluno si pretende essere il capo d'opera del medesimo, come lo fu il Cinna del Cornelio che si propose d'imitare. Forse la tragedia del Francese nasconde più l'arte di cui è piena. Il nostro Italiano ha voluto trionfare per la nobiltà dell'espressioni e per la magnificenza dei sentimenti; e un grande Scrittore, tragico anch'egli, e Giudice si difficile, che l'anima grande del Cornelio dovè temere la seve-

rità delle sue critiche, giudicò che la scena in cui Tito rimprovera a Sesto i suoi non meritati tradimenti, e che il monologo che ne vien dopo di Tito medesimo, sono paragonabili a tutto quello che ha di più bello la Grecia, se non ne sono superiori, e che son degni di Cornelio, quando non è declamatore, e di Racine quando non è debole (\*). Ma gli elogi i più lusinghieri pel Metastasio furono le lagrime di quel Monarca, ch'ei volle dipingere nella bell'anima di Tito, e che ben lungi dal pretendere d'insegnare a lui, che il primo dover di un Sovrano è di esser clemente e benefico, disse d'aver preso da lui medesimo i vivi colori, con cui rende mirabile ogni detto e ogni azione del suo Protagonista. Quelli, che per innalzare o per deprimere questo dramma del Metastasio, vogliono in ogni parte paragonarlo col Cinna del Cornelio, debbono ricordarsi che altra è la condotta di una regolata tragedia, altra di un dramma cantabile . Domanda quella un lento ed artificioso sviluppo degli avvenimenti; vuol questo speditezza e rapidità d'intreccio, e per conseguenza precision di parole e di sentimenti; e chi pretendesse di trasportare all'Opera la bella scena del Cornelio, con cui comincia l'atto secondo, e che è un modello di eloquenza, e un poetico trattato del diritto delle genti, farebbe, per l'impossibilità d'accompagnarla col-

<sup>(\*)</sup> Voltaire Dissertation sur la Tragédie ancienne et moderne.

la musica, morir di languore gli uditori. Non bisogna dar debito al Metastasio di quel che fa un merito suo singolare, che consiste in un passaggio facile e pronto di situazione in situazione, in un risparmio di circostanze oziose, in una serie artifiziosamente legata di scene corte, ma vive ed appassionate, in un'economia di discorso, che serve, come di testo, su cui la musica ne faccia poscia il commento, nella difficile combinazione in somma del merito poetico coll'impazienza e col gusto dello spettatore, che richiede d'essere istruito, commosso e dilettato dalla varietà della musica e de cantori, e dalla pompa delle decorazioni. Una madre appassionata, che domanda, che le sia restituito il figliuolo, dà all'eloquenza tragica un bel campo da spaziare e da commovere. Il Metastasio è obbligato di esprimere in quattro versi una si dolorosa situazione.

Rendimi il figlio mio;
Ahi! mi si spezza il cor:
Non son più madre, oh Dio!
Non ho più figlio.

Ma questi quattro versetti soli, come osserva un celebre Inglese, il signor Grimm, animati dalla musica produrranno un più sorprendente effetto su gli animi degli uditori, che l'eloquente e tragica scena del Voltaire nella sua Merope.

Alla Clemenza di Tito successe l'Achille in Sciro, che nacque nelle nozze le più avven-

turose per l'Europa, che dovevan decidere della sorte di tanti regni e della nascita di tanti Eroi, tra quali il solo Giuseppe II tante racchiude in seno brame di onore e di gloria, e tante da prove del suo magnanimo cuore, che può a ragione chiamarsi l'ammirazione del secolo. Quel carattere d'Achille pronto, iracondo, inesorabile e fiero, che non soffre leggi, e che fa delle sue armi la sua ragione, come dal principio alla fine è sostenuto, anche in mezzo agli amorosi trasporti per Deidamia! Ulisse ancora vi comparisce quale cel descrive Omero pien d'arte e di simulazione: e se il Poeta avesse nella catustrofe fatto del suo principal Eroe tutt'altro che uno sposo, direi questo dramma un de più felici per la condotta fra i molti felicissimi del Metastasio. Ma egli doveva per debito di professione condurre tutti i suoi drammi a lieto fine, ne poteva questo esser altro che nozze, se l'amore, la sola tenerezza alla moda, ne doveva esser l'ingrediente. Achille però non ama come un Fileno, e il suo amore spesso combattuto dai rimorsi si mostra come una debolezza, e non come una virtù. Il destino di quell' Eroe era di essere guerriero invincibile, ma il suo cuore era fatto per amare Deidamia. Minori sensi d'amore, perche vi trionfa la pietà d'una tenera madre, racchiude il Ciro riconosciuto. La situazione di Mandane, che credeva di toglier di vita l'uccisore del figlio nel figlio medesimo, è piena di moto e di sentimento, e

tutta la favola v'interessa, vi muove, e vi sospende fino alla fine; e se paresse troppo repentino il cumbiamento di quel mostro di Astiage, si compatisca il Poèta, che non potè dare più estesi confini al suo dramma. Non ostanti queste angustie intraprese nel suo Temistocle a mostrare quest'Eroe in tutta l'estensione del suo carattere : e si ammira in lui non solamente il valore, la generosità, la prudenza, la costanza, l'amor della virtù, l'avidità della gloria, l'intrepidità, e la riconoscenza, ma anche ciò che era l'opera dell'educazione Ateniese, cioè un amor sommo della patria, superiore a qualunque scossa della fortuna, a qualunque insidia ed oltraggio de'suoi cittadini, e l'avere il petto pieno di filosofia. Pompeggia questa nelle nobili sentenze e negli ammaestramenti, che dà ai figli, e per quanto questi gli sien cari Temistocle è prima grand' uomo, prima Ateniese, e poi è padre. La morte è per quell'Eroe un dolce dovere, quando la vita debba costare un delitto.

Ah figli
Qual debolezza è questa? A me celate
Quell'imbelle dolor. D'esservi padre
Non mi fate arrossir. Pianger dovreste
S'io morir non sapessi.

Udite. Abbandonarvi io deggio Soli in mezzo a'nemici In terreno stranier . . Siete miei figli, Rammentatelo, e basta. In ogni incontro Mostratevi coll'opre Degni di questo nome. I primi oggetti Sian de'vostri pensieri
L'onor, la patria, e quel dovere, a cui
Vi chiameran gli Dei. Qualunque sorte
Può farvi illustri; e può far uso un'alma,
D'ogni nobil suo dono
Fra le selve così come sul trone.
Del nemico destino
Non cedete agl'insulti. Alle belle opre
Vi stimoli la gloria,
Non la mercè: vi faccia orror la colpa,
Non il castigo; e se giammai costretti
Vi trovaste dal fato a un atto indegno,
Vi è la via d'evitarlo, io ve l'insegno.

Chi non invidierà ad Atene un uomo simile, e chi non si maraviglierà dell'ingiustizia della fortuna e di sconoscenti cittadini d'averlo renduto l'ammirazione de' secoli avvenire più per la costanza nelle avversità, che per la copia dei meritati trionfi? Se vi è cuore che non senta destarsi amore di virtù ai detti, e compassione ai casi del Temistocle del Metastasio, e che non richiami con dolorosa invidia que'tempi, ne'quali un perseguitato Eroe si gloriava di amare nella sua benchè ingrata patria,

..... Le ceneri degli avi,
Le sacre leggi, i tutelari Numi,
La favella, i costumi,
Il sudor, che mi costa,
Lo splendor, che ne trassi,
L'aria, i tronchi, il terren, le mura, i sassi,

si dolga almeno della sua insensibilità, e tinto di vergogna veneri i grandiosi esempj, che un virtuoso e sensibile poeta seppe fare anche più belli colla magia dello stile e colla copia delle sentenze, e con quell'arte tutta sua di piacer sempre in qualunque situazione

ponga i suoi personaggi.

Quell' uomo ferreo di Gian-Vincenzio Gravina, allorchè il Metastasio cominciò a trattar la poesia drammatica, avrebbe desiderato d'inspirargli quell'avversione al sesso femminile, di cui era pieno Euripide, e che tanto valesò nelle sue tragedie, e soprattutto nella Medea, nell' Andromaca, nell' Ippolito, nell' Ecuba. Ma l'anima del Metastasio era fatta per amare, e per iscusare la propria sensibilità nelle debolezze del tenero sesso, che sembra vendicarsi delle maldicenze, che si scagliano contro di lui, col sentimento che le produce. Avesse egli delle Zenobie, e gli perdoneremmo le sue fallacie, i suoi trascorsi e i suoi trionfi; ma gli esempj di una fedeltà conjugale, che tutto, e perfino la più tenera passione, sagrifica al suo dovere, furon rari in ogni tempo, e perchè il Metastasio ne trovò uno in Zenobia gli dette tant'anima, e lo vesti di tante bellezze poetiche, che questo dramma sembra a noi un de'capi d'opera del nostro Poeta. Anche in esso ebbe un vivo modello da ritrarre, e furono le singolari virtù di una Sovrana, la quale, non altrimenti che Zenobia compensò le infedeltà di tante mogli, compensava essa pure i vizi di tante donne, che eran sedute sul trono de' Cesari. L'entusiasmo, che il pubblico mostrò per la Zenobia, non fu

punto indebolito dalla lettura si funesta ai drammi i più applauditi; e quei medesimi, che rimproveravano il Metastasio di essere monotono ne' suoi soggetti e nella sua maniera, dovettero confessare che aveva saputo senza insanguinare la scena render tragico l'amore, e che poteva a piacimento e lacerare e toccare il cuore, e muover quegli affetti, i quali dipendono da una passione, che ove soggiorna, sembra essere l'assoluta padrona di tutti, ma che ciò non ostante pote esser vinta dalla rara fedeltà di Zenobia. Racchiudere un fatto illustre nel breve spazio di poche ore, formare un nodo non men verisimile che interessante, istruire di questo lo spettatore in poche parole e fin dal principio preparare e far nascere gli accidenti senza alcuno sforzo, non far comparire i personaggi, che quando debbono venire, rendere visibili le diverse ne'diversi individui interne alterazioni degli affetti umani, e investirne gli animi degli spettatori, e così trasportarli dolcemente ove più aggrada, non dir cosa alcuna d'inutile, istruire lo spirito, muovere il cuore, esser sempre eloquente in versi, e con eloquenza propria a ciascun carattere rappresentato, parlar la lingua poetica con quella purità, che si adopra nella prosa la più castigata, senza che l'uso della rima sembri forzare i pensieri, ma che anzi li renda più belli nella loro medesima naturalezza, non dire un sol verso o duro o oscuro o declamatorio, sono i meriti che distinguono

tutti i drammi del Metastasio; e il voler parlare di ciascuno a parte, ci obbligherebbe a ripetere i medesimi elogi non senza noja de'nostri lettori. Aggiungeremo solo, che in qualunque di essi uno s'incontri non solamente vi troverà una scintillante luce del grande e del bello, che attesta la sua origin celeste, ma ancora un dolce, riposo nel seno della virtù, senza dover temere di sentirlo alterato da quelle funeste ed orribili situazioni, che a bello studio cercavano i Tragici Greci per eccitare e compassione e terrore. Rendeva egli grazie al cielo, che i nostri costumi non soffrissero più di vedere non solamente inchiodato vivo Prometeo alla Scitica rupe, Edipo privo degli occhi svelti allor dalla fronte ancor grondanti di caldo sangue, e tutto immondo per la recente carneficina il volto, il petto e le mani, Ercole, che crudelmente trafigge sulla scena e la moglie e i figliuoli, ed Ajace che si trapassa con tagliente spada alla vista di tutti il petto, ma neppure di rimirare un personaggio, che vada sicuramente a morire; e profittando di questa o debolezza, o umanità, cercò nella storia i soggetti i più propri per ispirare quelle eroiche virtù, che secondano le utili, o trionfano delle dannose passioni. Eran per l'anima bella del Metastasio orrori gli Oresti, le Elettre, le Clitennestre, gli Egisti; e quanti Protagonisti condusse ne'suoi drammi a lieto fine eran uomini capaci d'ingrandire l'animo degli spettatori nella gloria

della loro specie, mostrandoli pronti a sagrificare generosamente la vita per la conservazione di un padre, a scordarsi di loro per non mancare all'amico, a posporre la propria alla felicità della patria, a rinunziare per non peccare d'ingratitudine all'acquisto o di un regno, o di un sospirato oggetto, a trascurar non solo la facile vendetta d'una sanguinosa ingiuria ingiustamente sofferta, ma a porgere per fino all'offensore la mano adjutrice in alcun suo grave pericolo, e a dare finalmente tanti altri esempj di magnanime virtù, che onorano l'umanità, il luogo, in cui si rappresentano, ed un Poeta, che colla viva e toccante pittura dei medesimi mostrò, quai sentimenti albergavano nell'anima sua. Ma quando ancora mancasse al Metastasio il merito della condotta e dell'interesse ne'suoi drammi, e quell'altro tanto proprio di lui di muovere gli affetti, l'aver trovato egli per così dire, il secreto di una maniera di dire, nella quale non è stato mai nè imitatore nè imitato, e che piaccia egualmente all'artista che al nobile, all'ignorante che al dotto, gli dà il dritto non solo alla lode, ma anche all'ammirazione della più lontana posterità. Poteva somigliarsi la penna del Metastasio al cinto di Venere, che faceva belle tutte le cose che toccava. E questo sovrano Poeta e Filosofo per convincere maggiormente coloro, che lo somigliavano al grazioso Correggio, o al tenero Albano, come se non avesse saputo fa-

re altro che dipingere i sentimenti e i moti di un cuor sensibile, si slanciò qualche volta per fino in seno della Divinità, e ne parlò con tal sublimità di parole e d'immagini, che potè sembrare essersi in lui trasfuso lo spirito de' più grandiosi Profeti. Seppe anche poeticamente dommatizzare, e può esserne un luminoso esempio quello che si ha nel dialogo in principio della Parte seconda della Betulia

liberata fra Achiorre ed Ozia.

Un trattato di una delle più interessanti ed astruse parti della metafisica il solo Metastasio poteva includerlo in pochi versi, e presentarlo con una disinvoltura, con una precisione, e con una eleganza di cui non si credevano capaci gli argomenti di simil fatta. E volendo egli trasportare ne' suoi Drammi sacri alcune di quelle bellezze, che tanto s'ammirano ne'Profeti e nei Poeti Orientali, lo fece con un giudizio sommo per non alterar punto il genio ed il carattere proprio della poesia Italiana, e massimamente della drammatica, e così le bellezze altrui divennero tutte sue proprie. Si rallegrava egli a ragione con se medesimo, che la pietà de'suoi Sovrani esigesse da lui, quasi come un annuo tributo, un di questi sacri componimenti, perchè fin dalle prime mosse conobbe, che avrebbe potuto correre in questo stadio tutto proprio della poesia Italiana con certezza di trionfo. Apostolo Zeno l'aveva anche in ciò preceduto, e quell'uomo giudiziosissimo, che divenuto

vecchio avrebbe voluto cancellare ogni memoria de' suoi Drammi profani, gloriavasi meritamente de' sacri, perchè aveva potuto conservare in essi l'unità del luogo, dell'azione, e del tempo, la nobiltà dei caratteri, e la proprietà degli affetti in modo, che distesi un po'più ampiamente e liberati dalla necessità della musica, con cui dovevano recitarsi nella Cappella Cesarea, si sarebbero convertiti in buone, e regolari tragedie (\*). Lo stesso dicasi di quei del Metastasio col di più, che l'arte, cui egli adoprò nel tesserli, mostra dappertutto la mano maestra e il sovrano poeta, che sparge grazie e bellezze inimitabili ovunque ei passa.

Gli stessi argomenti presi dalla storia sacra ingrandirono l'anima di lui; e quegli, che privilegiato ministro di muse profane parlando d'amore e di tutti i morali sintomi che produce questa passione, aveva eguagliato, se non sorpassato, la grazia d'Anacreonte, la delicatezza di Tibullo, la sensibilità d'Ovidio e la nobiltà di Virgilio, e che fu al pari del Racine interessante e tenero senza esser mai debole, entrò quasi come sommo Sacerdote ne'recinti del Santuario per prendere da esso i parlanti ornamenti, che servissero a palesare la grandezza e l'opere di quel Dio,

> Che di arrestarsi in cielo Spettator de'suoi sdegni al sol commise, Che Gerico espugnò, che il mar divise.

<sup>(\*)</sup> Ved. il Vol. II. delle Lettere di lui; Lett. 276.

Sicuro delle sue forze non dubitò di riprodurre nel Gioas quello stesso soggetto, che aveva trattato il Racine con tanta sua gloria nella tragedia intitolata l'Atalia. E il non avere temuto il paragone in un Dramma cantabile in un Oratorio, che è circoscritto dentro angusti confini di tempo, non accresce di poco la lode del nostro Italiano. Si studiò egli di non incontrarsi col Francese nella condotta dell'azione, nella situazione de' personaggi e nello scioglimento della tragedia; e ove fu costretto a raccontare lo stesso fatto, o a dare gli stessi precetti, giudicherà un giusto lettore, se l'uno possa dirsi o copista o imitatore dell'altro, od essendolo, se la copia, o l'imitazione debba preferirsi al suo originale. Bisognava pur che tutti e due descrivessero, come l'unico rampollo della stirpe di David si fosse salvato dalla carnificina, che quell'empia ed inumana Atalia per conservarsi un regno usurpato ordinò de' suoi nipoti. Così il Racine narra il fatto.

Hélas! L'état orrible où le ciel me l'offrit,
Revient à tout moment effrayer mon esprit.
De Princes égorgés la chambre étoit remplie.
Un poignard à la main l'implacable Athalie
Au carnage animoit ses barbares soldats,
Et poursuivoit le cours des ses assassinats.
Joas laissé pour mort frappa soudain ma vue:
Je me figure encore sa nourrice éperdue,
Qui devant les bourreaux s'étoit jettée en vain,
Et foible le tenoit renversé sur son sein.
Je le pris tout sanglant. En baignant son visage,
Mes pleurs du sentiment lui rendirent l'usage,

Et soit frayeur encore, ou pour me caresser, De ses bras innocens je me sentis presser.

## Ecco la narrazione del Metastasio:

. . . . Il crudel disegno Inteso d'Atalia, corse Giosaba Disperata alla reggia, e già compita La tragedia trovò. Là tutti involti Giacer nel proprio sangue Vide i nipoti (oh fiera vista!) e vide Le lasciate ne' colpi armi omicide. Tremò, gelossi, istupidì, senza alma, Senza moto restò. Ma poi successe All'orror la pietà. Prorompe in pianto, Svellesi il crine: or questo scuote, or quello Va richiamando a nome; or l'uno, or l'altro Stringer vorria; poi si trattiene incerta ... A qual primo di lor gli ultimi amplessi Sian dovuti da lei. Gettasi al fine Su'l piccolo Gioas; l'età men ferma, Forse più la commosse, o Dio piuttosto Que' moti regolò .Se'l reca in grembo, L'abbraccia, il bacia, e nel baciarlo il sente Languidamente respirar; gli accosta 🗼 Subito al sen la man tremante, e osserva Che gli palpita il cuor. Rinasce in lei La morta speme.Il semivivo infante 🦠 Copre, rapisce, e a me lo reca. 👝

Quel Gioas poi giovane ed inesperto inalzato al Regno de padri suoi per opera de Leviti doveva essere istruito dal gran Sacerdote dei doveri del trono, e Joad così gli espone presso il Racine

Loin du trône nourri, de ce fatal honneur Hélas! vous ignorez le charme empoisonneur; De l'absolu pouvoir vous ignorez l'ivresse Et des lâches stateurs la voix enchanteresse.
Bien-tôt ils vous diront, que les plus saintes loix
Maîtresses du vil peuple obéissent aux Rois:
Qu'un Roi n'a d'autre frein que sa volonté même;
Qu'il doit immoler tout à sa grandeur suprême;
Qu'aux larmes, au travail le peuple est condamné,
Et d'un sceptre de fer veut être gouverné.
Que s'il n'est opprimé, tôt ou tard il opprime.
Ainsi de piège en piège et d'abîme en abîme,
Corrompant de vos moeurs l'aimable pureté,
Ils vous feront ensin hair la vérité,
Vous peindront la vertu sous une affreuse image,
Hélas! ils ont des Rois égaré le plus sage.

Sentiamo ora come il Metastasio fa parlare il saggio Istruttore del novello Re di Giuda:

. . . . Oggi d'un regno Dio ti fa don, ma del suo dono un giorno Ragion ti chiederà. Tremane: e questo Durissimo giudizio, a cui t'esponi, Sempre in mente ti stia. Comincia il regno Da te medesmo. I desideri tuoi Siano i primi vassalli, onde i soggetti Abbiano, in chi comanda, L'esempio d'ubbidir. Sia quel, che dei, Non quel, che puoi, dell'opre tue misura: Il pubblico procura Più che il tuo ben. Fa', che in te s'ami il padre, Non si tema il tiranno. È de regnanti Mal sicuro custode L'altrui timore, e non si svelle a forza L'amore altrui. Premi dispensa e pene Con esatta ragion, tardo risolvi, Sollecito eseguisci, e non fidarti Di lingua adulatrice, Con vile assenso a lusingarti intesa; Ma porta in ogni impresa La prudenza per guida, Per compagno il valore, La giustizia sugli occhi, e Dio nel corc.

Con questo paragone giudichi ognuno in qual pregio debba aversi il Metastasio; e se non è contento di ciò, legga la Betulia liberata, e le inspirate e divinamente sostenute prodezze, che racconta di se stessa Giuditta, e poi decida, se questi debba dirsi il Poeta delle Dame, e se i sacri Drammi di lui e per questa dote dell'espressione, e per infinite altre, che riguardano la condotta nella semplicità medesima dell'argomento, non debban

dirsi un portento dell'arte poetica.

Così avesse egli voluto dare alla scena Italiana qualche Tragedia perfetta, onde la nostra poesia, superiore di gran lunga negli altri generi a quella delle più colte straniere nazioni, non dovesse con una specie di rossore confessare di esser vinta solamente in questo. . Ma il Metastasio, che s'intendeva di gloria, e che vedeva d'essere in possesso di una, a cui niuno avrebbe potuto mai aspirare, non volle essere ne emulo, ne emulato, e contenendosi nel regno suo drammatico non incontrò altro rischio se non se quello di sentirsi un giorno dire il solve senescentem; al quale avviso però furon sempre sorde le orecchie di tutti i rinomati poeti. Può ancora attribuirsi · l'uniformità delle sue occupazioni poetiche alle circostanze del luogo, e dell'impiego, poichè non accadendo nell'Imperial Corte, feconda di nozze e di altri lieti avvenimenti, cosa straordinaria, che non dovesse celebrare la musa del Metastasio, non poteva egli aver quell'o-

sio, che esige il difficilissimo lavoro di una compita tragedia. Si contentò di mostrare quanto avesse profondamente meditato i precetti, che la debbono regolare, nell'estratto ch'ei fece della Poetica d'Aristotile, opera piena di eleganza, di giudizio e di Greca erudizione, destinata non solamente ad ispiegare e a conciliare i sensi di quel maraviglioso Filosofo, e a convincere i moderni critici, che promulgarono canoni lontani dalla mente di esso, e contradetti dalla pratica de'Tragici Greci, ma ancora alla propria difesa, ossia della drammatica poesia tal quale fu trattata da lui. Ripetè alcuna delle cose dette in quest'opera nelle note, di cui arrichi la Poetica d'Orazio, dopo d'averla tradotta in versi sciolti con una fedeltà, precisione, ed eleganza, di cui non si credeva capace la poesia Italiana. Aveva ragione il Metastasio di gloriarsi di questo suo lavoro, che gli costò lungo tempo, e moltissima lima; e dando precetti proprj, ed esponendo gli altruì, mostrò che il buon giudizio era il suo principal capitale, e che era doviziosamente dotato di quella sagace perspicacia, di cui Aristotile voleva indispensabilmente forniti i poeti tutti, ma che però rarissime volte s'incontra in essi, perchè l'impeto, l'ardore, di cui l'estro si forma, e la placidà tranquillità necessaria ai misurati giudizi della ragione par che non possano esser prodotti se non da principj opposti fra loro. Da questa rara unione nacque in lui la

chiarezza, che al dir del giudizioso Quintiliano è la prima virtù dell'eloquenza, e l'arte di formare uno stile composto, come si disse, di voci note e comuni, ma ordinate, connesse, e collocate con artifizio, che acquistino quella nobiltà, quella forza e quello splendore, che per se stesse non hanno, e che lusinghino ciascuno, ascoltandolo, d'esser abile a far lo stesso, ma che non gli riesca mai alla prova.

Da ciò potrà giudicarsi, se il Metastasio, che si rende inimitabile nella nostra medesima lingua, potesse essere tradotto nelle straniere. Un autore, che si distingue pel merito dello spirito, può sostenere ed animare il suo traduttore, sempre sicuro di ricopiare una gran parte delle bellezze del suo modello, ma se il merito principale dello scrittore consisterà in un certo gusto originale di stile, in un'armonia dolce e flessibile, in una rotondità e mollezza d'espressione e di numero, in una dizione sempre nobile e facile, elegante e sonora, che penetra e riempie l'orecchie con tutto l'incanto d'una musica melodiosa, si sfigurerà volendolo ricopiare, o si annichilerà volendolo far rivivere. Persuaso di ciò il Metastasio medesimo, rispose a chi l'invitava di leggere la traduzione Francese delle sue tragedie ed opere pubblicate in dodici Tomi in Parigi: Fin adesso l'amor del prossimo mi ha trattenuto di leggerla, perchè temo sempre di dover esser poco obbligato a quell'uomo, che si diede tauta pena per me. Il privilegio dell'opera dei

gran genj è di rimaner isolate, e di escludere qualunque straniero ornato e qualunque alterazione; e se qualche volta presero in prestito da altri qualche bellezza, come fece il Metastasio e dai Greci, e dai Latini, e dai Francesi, mostrano sempre un poter creatore, che sa dare un nuovo essere, e una nuova vita anche alle produzioni altrui. E una vera stravaganza, o una malignità l'andare investigando, per deprimerne il merito, se tal pensiero e tal sentenza sia stata detta da altri. come se Virgilio non avesse preso molto da Omero, e da lui e da altri non poco il Tasso e l'Ariosto, e come se due uomini non potessero incontrarsi nelle idee anche le più ingegnose, e massimamente quando la natura è stata loro liberale di una sensibilità la più amabile, e di tutti i tesori dell'immaginazione. Ricco di questi doni il Metastasio da che intraprese a fare il poeta drammatico ripete a sc medesimo quel grazioso verso del La Fontaine

Il me faut du nouveau, n'en fût il plus au monde:

e con una conoscenza profonda del cuore umano, e del sistema della società e delle varie
passioni, che la fanno agire, diventò un de' più
felici pittori della natura animando ogni suo
detto di colori, che son tanto più belli, quanto più son riguardati. Le stesse sue produzioni di un'età avanzata se cedono di gran
lunga alle prime per la mancanza di una cer-

ta robustezza e di una certa varietà di stile; son per altro infinitamente superiori a quelle di coloro, che hanno avuto l'orgoglio, o per meglio dire la sciocchezza di contendere nel genere drammatico col Metastasio, e tutte mostrano la sensibilità d'un anima pieghevole e tenera, che si apre un accesso in tutti i cuori col solo artifizio di dipinger se medesima. Questa pittura si sente più di quello che uno possa descriverla, e il più eloquente ponegirista, parlando di questo raro genio, non arriverà mai ad ispirare ne suoi lettori una più alta idea di lui, di quel che possa farlo la casual lettura de'drammi del medesimo; onde a buona equità crediamo, che se egli potesse leggere quel che abbiamo consacrato alla sua lode, ci direbbe con naturale ingenuità, che è stato inutile lo sforzo di spiegare, come egli abbia saputo piacere a tutti, se di questo dolce sentimento può facilmente ognuno render ragione a se medesimo.

Solito il Metastasio fino dalla sua giovanile età d'alternare il suon della tibia con quel della lira, conservò anche in vecchiezza questo costume. Può però far maraviglia, che quegli, che, componendo drammi, aveva mostrato d'essergli proprie le bellezze di tutti gli stili, senza neppure eccettuare quello, che appartiene ai moti i più rapidi, i più veementi e più impetuosi dell'eloquenza, fu mediocre lirico ne'suoi sonetti, nelle poche canzoni, che compose in istile sublime. In quelle però di un carattere tenero, come sono le intitolate la Primavera, la State, la Libertà a Nice, la Palinodia, ed il Congedo, mostro una grazia si fina e si delicata che sembra di appartenere a lui solo; e si dirà si di queste, come di quelle tanto celebrate Cantate, che l'amore aveva posto nelle mani del Poeta il pennello per dipingere sotto differenti aspetti e con varj colori le medesime grazie e i medesimi trasporti. Tutto piace, tutto è animato, tutto respira dolcezza tra le mani di lui, onde potè dire alla sua cetra,

Quella cetra ah! pur tu sei, Che addolcì gli affanni miei, Che d'ogni alma a suo talento, D'ogni cor la via s'aprì.

Il Metastasio aveva ricevuto dalla natura tutte le qualità, che potevano produrre tante bellezze ne' suoi versi; un cuor retto e sensibile, un' anima nobile ed espansiva, sorgente di una moltitudine di momenti deliziosi, che gli uomini tranquilli e freddi ignorano, costumi dolci e facili, e un vero entusiasmo per la virtù, ma un entusiasmo più d'istinto e di temperamento che di riflessione. Se un trasporto simile per la virtù soddisfà meno la vanità, è anche più sicuro, più durevole, meno dipendente dalle circostanze, dagli eventi e dagli interessi, tutte cose, che variando possono mutare da un momento all'altro la maniera di vedere, di pensare, e di agire. Questa manier

ra in niun uomo fu più costante ed uniforme che nel Metastasio. Anche lontano dalla sua patria, a cui non tornò mai, quantunque vi fosse invitato da un Sommo Pontefice, che ne fece un de'più risplendenti ornamenti, e che ei rispettava ancora come suo maestro, ne conservò un amor così tenero, e una parzialità così manifesta, che il parlar di Roma e delle cose Romane fu sempre per lui uno de'più dolci argomenti delle sue geniali conversazioni. L'amore per un dotto fratello, e la gratitudine per un maestro, che gli fu in luogo di padre, ebbero sempre nel cuor di lui lo stesso vigore, come se non si fosse mai separato da loro, la sua amicizia per una famiglia, da cui fu ricevuto, allorche arrivò in Vienna, e nel seno di cui fini tranquillamente i suoi giorni il di 12. di aprile dell'Anno 1782 sarà memorabile non meno che lo fossero presso gli antichi quelle di Telefo e Peleo, di Pilade ed Oreste. Tutto il suo avere ascendente alla somma di dugento e più mila fiorini lasciato ai signori Martinez, se fu agli occhi degli uomini volgari il più pregevole argomento di questa unione, fu l'ultimo per l'anima bella del Metastasio, che fatta per amare infinitamente i suoi amici, li pagava con sentimento tenero, vivo, e costante, assai più valutabile dell'oro. Raccontano essi del loro benefattore cose che fanno onore alla natura umana, e che non si senton dire senza essere infiammati dal desiderio d'appropriarsele, imitandole...

Non ebbe neppur termine la sua riconoscenza pei tre magnanimi Imperatori, e per l'immortale Maria Teresa, ai quali con raro zelo e genio servi, facendo insieme una delle glorie del loro Regno. Se dalla Storia del secolo d'Alessandro, di Augusto, d'Leone X, di Luigi XIV si togliessero i nomi e le opere degli uomini celebri, che essi protessero, questi secoli brillanti, che ora risvegliano la nostra ammirazione e la nostra gratitudine, anderebbero ben presto a perdersi nel mare dell'obblivione, come tant'altri, de'quali appena ci resta una ricordanza debole e confusa. Vebbe dei re avanti Agamennone; ma questi giaccion sepolti in una eterna notte senza aver riscossa una sola lagrima alla loro morte, poiche non ebber alcun sacro poeta, che gl'immortalasse. La luce del trono, che rifletteva sul Metastasio sempre onorato, e premiato, lo rende un de'più felici e doviziosi poeti, che vantino i fasti di un'Arte per lo più povera e disprezzata; e contento dell'universale ammirazione e rispetto ricusò i titoli offertigli e gli esteriori segni d'onore (\*), vano però di quel solo a pochissimi concesso d'aver cinte le tempia dell'

> Arbor vittorioso e trionfale, Onor d'Imperatori e di Poeti.

<sup>(\*)</sup> Quando Carlo VI dopo l'Achille in Sciro gli fece offerire di farlo Conte, Barone, e Consigliere di Corte, rispose che non voleva altra grazia, che di continuare a servire l'Imperatore come Metastasio, ed allorche l'immortal Teresa con quella bontà a lei propria, per cui le sue beneficenze raddoppiavano di prezzo, gli offerì la piccola Croce dell'Ordine di S. Stefano, esso si scusò di riceverla, allegando la sua età avanzata, e dicendo, che non avrebhe potuto intervenire alle pubbliche funzioni, nè godere per conseguenza delle prerogative dell'Ordine.

Amico oltre ogni credere della costanza e dell'ordine volle, che queste comparissero non solo nelle morali e religiose virtù, ma anche nelle occupazioni della vita; onde ripeteva invariabilmente ogni giorno, e quasi nello stesso momento le stesse operazioni; costume che, se altri rimproverò come meschino e servile, ei lodò sempre come il più acconcio per conservare la salute del corpo e la tranquillità dello spirito. Soleva dir pertanto scherzando, che per questo ancora non sarebbe andato a casa del Diavolo, perchè quello è un luogo, ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabitat. Tra le sue giornaliere occupazioni ebbe luogo una conferenza letteraria con due ornatissimi soggetti, il signor Conte Canale e il signor Barone di Hagen, e la lettura de'più pregiati Autori Greci, Latini, e Francesi ne faceva il più dolce condimento. Orazio aveva la preferenza sopra questi, e l'arte, che egli ebbe di epittetar sempre vivamente e propriamente, di spargere ad ogni verso dottrine e sentenze, di abbellirsi con una verità e varietà infinita ora d'immagini dolci, ridenti e voluttuose, ora lugubri, patetiche e terribili, di dire semplicemente cose grandi, d'esser sublime senza gonfiezza, naturale senza bassezza, sempre vero senza esser minuto, di eccitar nell'anima le idee e le sensazioni le più estreme e le più contrarie, si troverà da un illuminato lettore trasfusa come sugo, e sangue per entro il corpo dell'Opere del Metastasio. Quanto

volentieri pronunziava giudizj su i morti scrittori (\*), altrettanto era riservato a pronunziarli su i viventi. Spesse volte oppresso dalla copia de'versi, che buoni, mediocri, e cattivi poeti gli mandavano per aver lodi da lui, poteva dir con Orazio

Multa fero, ut placem genus irritabile vatum, Cum scribo,

e quel, che lor scriveva, era sempre tale da non irritare, anzi da lusingare la loro vanità. L'amore della propria tranquillità può solo scusare questa prodigalità di lodi, e chi ne ha fatto una vana pompa, si sovvenga con un rimorso salutevole, che il Metastasio era nato fatto per piacere a tutti. Da ciò ancora derivò quell'avversione, che egli ebbe sempre alla satira; e solamente rise modestamente d'una, che fu composta dal felice accozzamento de' suoi versi, ma che però detestò, essendo religiosissimo, pel fine, a cui fu diretta (\*\*). Non solo per natura, ma ancora per riflessione era indulgente in iscusare i difetti negli scrittori di prim'ordine, ne sapea contenersi dal non rimproverare o l'umana malignità naturalmente gelosa del merito altrui, e sollecita di deprimerlo, o la vana ostentazione di perspi-

<sup>(\*)</sup> Sarebbe un toglier qualche cosa alla fama del Metastasio, se non si facesse menzione della bella lettera, in cui, richieste di pronunziare quad dei due nostri maggiori poeti epici meritava il primo luogo, espose le ragioni per darlo al Cantore del pio Gosfredo. Un poeta pien d'arte e di ordine, e sempre eguale a se medesimo, come era il Metastasio, non doveva decidere altrimenti.

(\*\*) È nota sotto il titolo: Il Conclare

cacia e di dottrina, o l'ambizione di sollevarsi alla cattedra magistrale, in cercando unicamente i difetti ne'libri poetici, come se fosse rara e difficile impresa il trovare, che pur dormirono gli Omeri, i Virgilj, gli Ariosti ed i Torquati. Con ciò dire veniva egli a fare tacitamente la propria difesa, perchè egli è certo, che chi volesse porre a rigoroso sindacato ogni detto e ogni parte dei drammi del Metastasio, troverebbe in alcuni pochi qualche o inesattezza, o improprietà, riguardo alla persona che l'adopra, d'espressione, o qualche difetto di sceneggiare, o somiglianza e debolezza di catastrofe, o altre mancanze d'ordine, di costume e di scena. Ma considerando la necessità di servire ai musici, la natura dei drammi, il numero prodigioso, che ne compose, e le infinite bellezze, che gli adornano, palesanti sempre la mirabile unione di poeta, di cantore, di filosofo e di legislatore, quasi spariscono questi difetti, e potrà applicarsi al Metastasio quel che disse Aristotele di Sofocle, che per opera di lui si riposò il dramma avendo tutto quel che la sua natura richiedea. Coloro che hanno voluto alterarla, abusando dei cori col seminarli per tutto il dramma, come se il Metastasio non avesse abbastanza e con estremo giudizio servito alla pompa delle decorazioni, invece delle bellezze han prodotto delle deformità, che solamente possono sfuggire gli occhi dei più grossolani spettatori. Gli sforzi però di costoro servono sempre più a giustificare l'ammirazione, che si ha avuta e che si ha per lui, e a confermarlo nel possesso del raro titolo, inseparabile ora mai dal nome del medesimo, d'INIMITABILE. Così a dispetto d'alcuni suoi difetti sarà egli il più riletto di tutti gli Autori, per lui continuerà a propagarsi l'amore della nostra dolcissima lingua alle più lontane nazioni, e l'interesse, che continueranno d'inspirare le sue opere, si estenderà sopra la sua persona, perchè ove trionfa la sensibilità, chi legge gode assai più dell'anima, che del genio dello scrittore.

# L'AUTORE

## A' SUOI DRAMMI

# **SONETTO**

Quanto ingiusto, o miei figli, è il Ciel con noi!
Dolce è la vostra, è la mia sorte amara:
Sol tocca a me tutto il sudore, e poi
Tocca a voi soli ogni mercè più cara.

Stanca in voi la mia Nice i lumi suoi; A me d'un guardo è la mia Nice avara; Mille affetti nel cor prova per voi, A provarne un per me mai non impara.

Chiama oscuri i miei sensi, i vostri intende: Voi seco ognor, raro son io con lei. Amor vanta per voi, del mio s'offende.

E vuol ch'io scriva, e di mia mano, o Dei! Che aggiunga a'miei rivali ancor pretende (Quasi pochi io ne soffra) i versi miei.

# DIDONE

ABBANDONATA

1724.

.

## ARGOMENTO

DIDONE, vedova di Sicheo, uccisole il marito da Pigmalione re di Tiro di lei fratello, fuggi con ampie ricchezze in Affrica, dove edificò Cartagine. Fu ivi richiesta in moglie da molti, e soprattutto da Jarba re de' Mori, e ricusò sempre per serbar fede alle ceneri dell'estinto consorte. Intanto portato Enea da una tempesta alle sponde dell'Affrica, fu ricevuto e ristorato da Didone, la quale ardentemente se ne invaghi. Mentr' egli, compiacendosi di tale affetto, si trattenea presso lei, gli fu dagli Dei comandato che proseguisse il suo cammino verso Italia, dove gli promettevano una nuova Troja. Parti Enea; e Didone disperatamente si uccise.

Tutto ciò si ha da Virgilio, il quale con un felice anacronismo unisce il tempo della fondazione di Cartagine agli errori di Enea. Ovidio, lib. III. de' Fasti, dice che Jarba s'impadronisse di Cartagine dopo la morte di Didone; e che Anna di lei sorella (che sará da noi chiamata Selene) fosse anch'essa occultamente invaghita d' Enea.

Per comodo della scena si finge che Jarba, curioso di veder Didone, s'introduca in Cartagine come ambasciatore di se stesso,

sotto nome d' Arbace.

# INTERLOCUTORI

DIDONE, regina di Cartagine, amante di ENEA.

JARBA, re de' Mori, sotto il nome di Arbace.

SELENE, sorella di Didone, ed amante occulta di Enea.

ARASPE, confidente di Jarba, ed amante di Selene.

OSMIDA, confidente di Didone.

La scena si finge in Cartagine.

# DIDONE

# ATTO PRIMO

## SCENA PRIMA.

Luogo magnifico destinato per le pubbliche udienze, con trono da un lato. Veduta in prospetto della Città di Cartagine, che stà edificandosi.

ENEA, SELENE, OSMIDA.

#### ENEA

No, Principessa, amico,
Sdegno non è, non è timor che move
Le Frigie vele, e mi trasporta altrove.
So che m'ama Didone;
Pur troppo il so; nè di sua fè pavento.
L'adoro, e mi rammento
Quanto fece per me: non sono ingrato.
Ma ch'io di nuovo esponga
All'arbitrio dell'onde i giorni miei
Mi prescrive il destin, voglion gli Dei;
E son sì sventurato,
Che sembra colpa mia quella del fato.

SELENE

Se cerchi al lungo error riposo e nido, Te l'offre in questo lido La germana, il tuo merto, e il nostro zelo.

ENEA

Riposo ancor non mi concede il Cielo.

SELENE

Perchè?

OSMIDA

Con qual favella

Il lor voler ti palesaro i Numi?

ENEA

Osmida, a questi lumi Non porta il sonno mai suo dolce obblio, Che il rigido sembiante Del genitor non mi dipinga innante. Figlio (ei dice, e l'ascolto) ingrato figlio, Ouesto è d'Italia il regno Che acquistar ti commise Apollo ed io? L'Asia infelice aspetta, Che in un altro terreno, Opra del tuo valor, Troja rinasca. Tu il promettesti; io nel momento estremo Del viver mio la tua promessa intesi, Allor che ti piegasti A baciar questa destra, e mel giurasti. E tu frattanto, ingrato Alla patria, a te stesso, al genitore, Oui nell'ozio ti perdi e nell'amore? Sorgi: de'legni tuoi Tronca il canape reo, sciogli le sarte. Mi guarda poi con torvo ciglio, e parte.

SELENE

Gelo d'orror! (1)

<sup>(1)</sup> Dal fondo della scena comparisce Didone con seguito.

OSMIDA

(Quasi felice io sono.

Se parte Enea, manca un rivale al trono.)

SELENE

Se abbandoni il tuo bene, Morra Didone (e non vivrà Selene.)

OSMIDA

La regina s'appressa.

ENEA

(Che mai dirò?)

SELENE

(Non posso

Scoprire il mio tormento.)

ENEA

(Difenditi, mio core, ecco il cimento.)

## SCENA II.

DIDONE con seguito, E DETTI.

DIDONE

ENEA, d'Asia splendore,
Di Citerea soave cura e mia,
Vedi come a momenti,
Del tuo soggiorno altera,
La nascente Cartago alza la fronte.
Frutto de' miei sudori
Son quegli archi, que' templi, e quelle mura;
Ma de' sudori miei
L'ornamento più grande, Enea, tu sei,
Tu non mi guardi e taci? In questa guisa
Con un freddo silenzio Enea m'accoglie?

Forse già dal tuo core Di me l'immago ha cancellata Amore?

ENEA

Didone alla mia mente, Giuro a tutti gli Dei, sempre è presente; Nè tempo o lontananza Potrà sparger d'obblio, Questo ancor giuro ai Numi, il foco mio.

DIDONE

Che proteste! Io non chiedo Giuramenti da te: perch'io ti creda, Un tuo sguardo mi basta, un tuo sospiro.

OSMIDA

(Troppo s'inoltra.)

SELENE
(Ed io parlar non oso.)
ENEA

Se brami il tuo riposo, Pensa alla tua grandezza, A me più non pensar.

DIDONE

Che a te non pensi?
Io che per te sol vivo? Io, che non godo
I miei giorni felici,
Se un momento mi lasci?

ENEA

Oh Dio, che dici! E qual tempo scegliesti! Ah troppo, troppo Generosa tu sei per un ingrato.

Ingrato Enea! Perchè? Dunque nojosa Ti sara la mia fiamma. ENEA

Anzi giammai

Con maggior tenerezza io non t'amai. Ma...

DIDONE

Che?

ENEA La patria, il Cielo...

Parla:

ENEA

Dovrei . . . ma no . . . L'amore . . . oh Dio! la fè . . . Ah! che parlar non so: Spiegalo tu per me. (1)

SCENA III.

DIDONE, SELENE, OSMIDA.

DIDONE

Parte così, così mi lascia Enea! Che vuol dir quel silenzio? In che son rea?

SELENE

Ei pensa abbandonarti. Contrastano in quel core, Nè so chi vincerà, gloria ed amore.

DIDONE

È gloria abbandonarmi?

(1) Ad Osmida, e parte.

OSMIDA

(Si deluda.) Regina, Il cor d'Enea non penetrò Selene. Dalla reggia de' Mori Qui giunger dee l'ambasciatore Arbace . . .

DIDONE

Che perciò?

OSMIDA

Le tue nozze

Chiederà il re superbo; e teme Enea Che tu ceda alla forza e a lui ti doni. Perciò, così partendo, Fugge il dolor di rimirarti . . .

DIDONE

Intendo.

Vanne, amata germana, Dal cor d'Enea sgombra i sospetti, e digli Che a lui non mi torrà se non la morte.

SELENE

(A questo ancor tu mi condanni, o sorte!) Dirò che fida sei; Su la mia fè riposa: Sarò per te pietosa; (Per me crudel sarò.) Sapranno i labbri miei Scopringli il tuo desio. (Ma la mia pena, oh Dio! Come nasconderò? (1)

<sup>(1)</sup> Parte.

# SCENA IV.

## DIDONE ED OSMIDA.

DIDONE

Venga Arbace qual vuole, Supplice, o minaccioso; ei viene in vano. In faccia a lui, pria che tramonti il sole, Ad Enea mi vedrà porger la mano. Solo quel cor mi piace: Sappialo Jarba.

O S M I D A
Ecco s'appressa Arbace.

## SCENA V.

JARBA sotto nome d'Arbace, ARASPE E DETTI.

Mentre al suono di barbari strumenti si vedono venire da lontano Jarba ed Araspe con seguito di Mori e comparse, che conducono tigri, leoni, e recano altri doni da presentare alla regina; Didone, servita da Osmida, va sul trono, alla destra del quale rimane Osmida. Due Cartaginesi portano fuori i cuscini per l'ambasciatore Affricano; e li situano discosto, ma in faccia al trono. Jarba ed Araspe, fermandosi sull'ingresso, non intesi dicono:

#### ARASPE

( ${
m V}_{
m EDI}, {
m mio} {
m re} \dots$ 

ARBA T'accheta:

Finchè dura l'inganno, Chiamami Arbace, e non pensare al trono: Per ora io non son Jarba, e re non sono.)
Didone, il re de' Mori
A te de' cenni suoi
Me suo fedele apportator destina.
Io te l'offro qual vuoi,
Tuo sostegno in un punto, o tua ruina.
Queste, che miri intanto,
Spoglie, gemme, tesori, uomini, e fere,
Che l'Affrica soggetta a lui produce,
Pegni di sua grandezza in don t'invia.
Nel dono impara il donator qual sia.

DIDONE

Mentre io ne accetto il dono, Larga mercede il tuo signor riceve. Ma s'ei non è più saggio, Quel ch'ora è don, può divenire omaggio. (Come altiero è costui!) Siedi e favella.

ARASPE

Qual ti sembra, o signor? (1)

JARBA

Superba e bella. (2)

Ti rammenta, o Didone, Qual da Tiro venisti, e qual ti trasse Disperato consiglio a questo lido. Del tuo germano infido Alle barbare voglie, al genio avaro Ti fu l'Affrica sol schermo e riparo. Fu questo, ove s'inalza La superba Cartago, ampio terreno, Dono del mio signore, e fu . . .

<sup>(1)</sup> Piano a Jarba.

<sup>(2)</sup> Piano ad Araspe.

DIDONE

Col dono

La vendita confondi . . .

JARBA

Lascia pria ch'io favelli, e poi rispondi.

DIDONE

Che ardir! (1)

osmida Soffri. (2)

JARBA

Cortese

Jarba il mio re le nozze tue richiese:
Tu ricusasti: ei ne soffrì l'oltraggio,
Perchè giurasti allora
Che al cener di Sicheo fede serbavi.
Or sa l'Affrica tutta
Che dall' Asia distrutta Enea qui venne;
Sa che tu l'accogliesti, e sa che l'ami;
Nè soffrirà che venga
A contrastar gli amori
Un avanzo di Troja al re de' Mori.

DIDONE

E gli amori e gli sdegni Fian del pari infecondi,

JARBA

Lascia pria ch'io finisca, e poi rispondi. Generoso il mio re, di guerra in vece, T'offre pace, se vuoi; E in ammenda del fallo Brama gli affetti tuoi, chiede il tuo letto:

<sup>(1)</sup> Piano ad Osmida.

<sup>(2)</sup> Piano a Didone.

Vuol la testa d'Enea.

DIDONE Dicesti?

JARBA

Ho detto.

DIDONE

Dalla reggia di Tiro
Io venni a queste arene
Libertade cercando e non catene.
Prezzo de' miei tesori,
E non già del tuo re Cartago è dono.
La mia destra, il mio core
Quando a Jarba negai,
D'esser fida allo sposo allor pensai.
Or più quella non son . . .

JARBA

Se non sei quella . . .

DIDONE

Lascia pria ch'io risponda, e poi favella. Or più quella non son. Variano i saggi A seconda de'casi i lor pensieri. Enea piace al mio cor, giova al mio trono, E mio sposo sarà.

JARBA
Ma la sua testa...

DIDONE

Non è facil trionfo; anzi potrebbe Costar molti sudori Questo avanzo di Troja al re de' Mori.

JARBA

Se il mio signore irriti, Verranno a farti guerra Quanti Getuli e quanti Numidi e Garamanti Affrica serra.

DIDONE

Purchè sia meco Enea, non mi confondo. Vengano a questi lidi Garamanti, Numidi, Affrica, e il Mondo.

JARBA

Dunque dirò...

DIDONE

Dirai

Che amoroso nol curo, Che nol temo sdegnato.

JARBA

Pensa meglio, o Didone.

DIDONE

Ho già pensato. (1)

Son Regina, e sono amante, E l'impero io sola voglio Del mio soglio e del mio cor. Darmi legge in van pretende Chi l'arbitrio a me contende Della gloria e dell'amor. (2)

# SCENA VI.

# JARBA, OSMIDA, ARASPE.

JARBA

 $A_{\text{RASPE}}$ , alla vendetta. (1)

ARASPE.

Mi son scorta i tuoi passi.

OSMIDA

Arbace, aspetta.

JARBA

(Da me che bramera?)

OSMIDA

Posso a mia voglia

Libero favellar?

JARBA

Parla.

OSMIDA

Se vuoi,

M'offro agli sdegni tuoi compagno e guida. Didone in me confida, Enea mi crede amico, e pendon l'armi Tutte dal cenno mio. Molto potrei A'tuoi disegni agevolar la strada.

JARBA

Ma tu chi sei?

OSMIDA

Seguace

Della Tiria regina, Osmida io sono.

(1) In atto di partire.

In Cipro ebbi la cuna, E il mio core è maggior di mia fortuna.

JARBA

L'offerta accetto; e, se fedel sarai, Tutto in mercè, ciò che domandi, avrai.

OSMIDA

Sia del tuo re Didone, a me si ceda Di Cartago l'impero.

JARBA
Io tel prometto.

OSMIDA

Ma chi sa, se consente Il tuo signore alla richiesta audace?

JARBA

Promette il re quando promette Arbace.

OSMIDA

Dunque . . .

ı

JARBA

Ogni atto innocente Qui sospetto esser può: serba i consigli A più sicuro loco e più nascoso. Fidati; Osmida è re, se Jarba è sposo.

OSMIDA

Tu mi scorgi al gran disegno;
Al tuo sdegno, al tuo desio
L'ardir mio ti scorgerà.
Così rende il fiumicello,
Mentre lento il prato ingombra,
Alimento all'arboscello,
E pèr l'ombra umor gli dà. (1)

(1) Parte.

Tom. I.

# SCENA VII.

### JARBA ED ARASPE.

JARBA

Quanto è stolto, se crede Ch'io gli abbia a serbar fede!

ARASPE

Il promettesti a lui.

JARBA

Non merta fè chi non la serba altrui. Ma vanne, amato Araspe, Ogn'indugio è tormento al mio furore; Vanne: le mie vendette Un tuo colpo assicuri. Enea s'uccida.

ARASPE

Vado: e sarà fra poco Del suo, del mio valore In aperta tenzone arbitro il fato.

JARBA

No, t'arresta: io non voglio Che al caso si commetta L'onor tuo, l'odio mio, la mia vendetta. Improvviso l'assali, usa la frode.

ARASPE

Da me frode! Signor, suddito io nacqui, Ma non già traditor. Dimmi ch'io vada Nudo in mezzo agl'incendi, incontro all'armi, Tutto farò. Tu sei Signor della mia vita: in tua difesa Non ricuso cimento; Ma da me non si chieda un tradimento.

JARBA

Sensi d'alma volgare. A me non manca Braccio del tuo più fido.

ARASPE

E come, oh Dei!

La tua virtude . . .

JARBA

Eh che virtù? Nel mondo

O virtù non si trova,

O è sol virtù quel che diletta e giova.

Fra lo splendor del trono
Belle le colpe sono,
Perde l'orror l'inganno,
Tutto si fa virtù.
Fuggir con frode il danno,
Può dubitar se lice
Quell'anima infelice,
Che nacque in servitù. (1)

# SCENA VIII.

# ARASPE.

Empio! L'orror che porta Il rimorso d'un fallo anche felice, La pace fra disastri Che produce virtù, come non senti? Oh sostegno del mondo, Degli uomini ornamento e degli Dei, Bella virtù, la scorta mia tu sei.

<sup>(1)</sup> Parte.

Se dalle stelle tu non sei guida
Fra le procelle dell'onda infida,
Mai per quest'alma calma non v'è.
Tu m'assicuri ne'miei perigli;
Nelle sventure tu mi consigli,
E sol contento sento per te. (1)

# SCENA IX.

Cortile.

SELENE ED ENEA,

#### ENEA

Già tel dissi, o Selene, Male interpetra Osmida i sensi miei. Ah piacesse agli Dei Che Dido fosse infida, o ch'io potessi Figurarmela infida un sol momento! Ma saper che m'adora, E doverla lasciar, questo è il tormento.

Sia qual vuoi la cagione, Che ti sforza a partir, per pochi istanti T'arresta almeno, e di Nettuno al tempio Vanne: la mia germana Vuol cola favellarti.

SELENE

ENEA

Sarà pena l'indugio,

(1) Parte,

SELENE Odila, e parti.

ENEA

Ed a colei che adoro, Darò l'ultimo addio?

Taccio, e non moro!)

Piange Selene!

SELENE

E come,

Quando parli così, non vuoi ch'io pianga?

ENEA

Lascia di sospirar. Sola Didone Ha ragion di lagnarsi al partir mio.

SELENE

Abbiam l'istesso cor Didone ed io.

ENEA

Tanto per lei t'affliggi?

SELENE

Ella in me così vive, Io così vivo in lei, Che tutti i mali suoi son mali miei.

ENEA

Generosa Selene, i tuoi sospiri Tanta pietà mi fanno, Che scordo quasi il mio nel vostro affanno.

SELENE

Se mi vedessi il core, Forse la tua pietà saria maggiore.

# DIDONE

## SCENA X.

## JARBA, ARASPE E DETTI.

#### JARBA

Tutta ho scorsa la reggia Cercando Enea, nè ancor m'incontro in lui.

ARASPE

Forse quindi partì.

JARBA

Fosse costui? (1)

Affricano alle vesti ei non mi sembra. Stranier, dimmi, chi sei? (2)

ARASPE

( Quanto piace quel volto agli occhi miei! ) (3)

ENEA

Troppo, bella Selene . . . (4)

JARBA

Olà, non odi? (5)

Troppo ad altri pietosa . . . (6)

SELENE

Che superbo parlar! (7)

ARASPE

(Quanto è vezzosa!)(8)

O palesa il tuo nome, o ch'io . . . (9)

- (1) Vedendo Enea.
- (2) Ad Enea. (3) Vedendo Selene.
- Dopo aver guardato Jarba. (5) Ad Enea.
- (6) Dopo aver guardato Jarba.(7) Guardando Jarba.(8) Guardando Selene.

ENEA

Qual dritto

Hai tu di domandarne? A te che giova?

JARBA

Ragione è il piacer mio.

Fra noi non s'usa

Di rispondere a'stolti. (1)

JARBA

A questo acciaro . . . (2)

SELENE

Su gli occhi di Selene, Nella reggia di Dido un tanto ardire?

JARBA

Di Jarba al messaggiero Sì poco di rispetto?

SELENE

Il folle orgoglio

La regina saprà.

JARBA

Sappialo. Intanto

Mi vegga ad onta sua troncar quel capo, E a quel d'Enea congiunto Dell'offeso mio re portarlo a' piedi.

ENEA

Difficile sarà più che non credi.

JARBA

Tu potrai contrastarlo? o quell'Enea Che per glorie racconta Tante perdite sue?

 <sup>(1)</sup> Vuol partire.
 (2) Volendo cavar la spada, Selene lo ferma.

ENEA Cedono assai

In confronto di glorie Alle perdite sue le tue vittorie.

JARBA

Ma tu chi sei, che tanto Meco per lui contrasti?

ENEA

Son un che non ti teme, e ciò ti basti.

Quando saprai chi sono,
Sì fiero non sarai,
Nè parlerai così.

Brama lasciar le sponde
Quel passeggiero ardente:
Fra l'onde poi si pente,
Se ad onta del nocchiero
Dal lido si partì. (1)

# SCENA XI.

# SELENE, JARBA BD ARASPE.

## JARBA

Non partirà se pria . . . (2)

SELENE

Da lui che brami? ... (3)

JARBA

Il suo nome.

(1) Parte.
(2) Volendo seguirle,

(3) Arrestandole.

SELENE

Il suo nome

Senza tanto furor da me saprai.

JARBA

A questa legge io resto.

SELENE

Quell'Enea che tu cerchi, appunto è questo.

JARBA

Ah! m'involasti un colpo, Che al mio braccio offeriva il Ciel cortese.

SELENE

Ma perchè tanto sdegno? In che t'offese?

JARBA

Gli affetti di Didone Al mio signor contende:

T'è noto, e mi domandi in che m'offende?

SELENE

Dunque supponi, Arbace, Che scelga a suo talento il caro oggetto Un cor che s'innamora? Nella scuola d'amor sei rozzo ancora. (1)

# SCENA XII.

JARBA, ARASPE, POI OSMIDA.

## JARBA

Non è più tempo, Araspe, Di celarmi così. Troppa finora Sofferenza mi costa.

(1) Parte.

ARASPE E che farai?

JARBA.

I miei guerrier, che nella selva ascosi Quindi non lungi al mio venir lasciai, Chiamerò nella reggia: Distruggerò Cartago, e l'empio core All'indegno rival trarrò...

OSMIDA

Signore (1).

Già di Nettuno al tempio La regina s'invia. Su gli occhi tuoi Al superbo Trojano, Se tardi a riparar, porge la mano.

JARBA

Tanto ardir!

OSMIDA Non è tempo

D'inutili querele.

E qual consiglio?

OSMIDA

Il più pronto è il migliore. Io ti precedo: Ardisci. Ad ogni impresa Io sarò tuo sostegno e tua difesa. (2)

# SCENA XIII.

## JARBA ED ARASPE.

ARASPE

Dove corri, o signore?

JARBA

Il pivale a svenar.

ARASPE Come lo speri?

Ancora i tuoi guerrieri Il tuo voler non sanno.

JARBA

Dove forza non val, giunga l'inganno.

ARASPE

E vuoi tu la vendetta
Con la taccia comprar di traditore?

JARBA

Araspe, il mio favore Troppo ardito ti fe. Più franco all'opre, E men pronto ai consigli io ti vorrei. Chi son io, ti rammenta, e chi tu sei.

Son quel fiume, che gonfio d'umori, Quando il gelo si scioglie in torrenti, Selve, armenti, capanne, e pastori Porta seco, e ritegno non ha. Se si vede fra gli argini stretto, Sdegna il letto, confonde le sponde,

Sdegna il letto, confonde le sponde, E superbo fremendo sen va. (1)

<sup>(1)</sup> Parte con Araspe.

# SCENA XIV.

Tempio di Nettuno con simulacro del medesimo.

ENEA ED OSMIDA.

OSMIDA

Come! Da'labbri tuoi Dido saprà che abbandonar la vuoi? Ah! taci per pietà, E risparmia al suo cor questo tormento.

ENEA

Il dirlo è crudeltà, Ma sarebbe il tacerlo un tradimento.

OSMIDA

Benchè costante, io spero Che al pianto suo tu cangerai pensiero.

ENEA

Può togliermi di vita, Ma non può il mio dolore Far ch'io manchi alla patria, e al genitore.

OSMIDA

Oh generosi detti! Vincere i proprj affetti Avanza ogni altra gloria.

ENEA

Quanto costa però questa vittoria!

# SCENA XV.

## JARBA, ARASPE E DETTI.

#### JARBA

Ecco il rival; nè seco (1) È alcun de'suoi seguaci.

ARASPE

Ah pensa che tu sei  $\dots$  (2).

Sieguimi, e taci. (3)

Così gli oltraggi miei.... (4)

ARASPE

Fermati. (5)

JARBA

Indegno! (6)

Al nemico in ajuto?

Che tenti, anima rea? (7)

OSMIDA

(Tutto è perduto.)

 <sup>(1)</sup> Piano ad Araspe.
 (2) Piano a Jarba.
 (3) Piano ad Araspe.
 (4) Nel voler ferire Enea, trattenuto da Araspe, gli cade il pugnale, ed Araspe lo raccoglie.

<sup>(5)</sup> A Jarba.'

<sup>(6)</sup> Ad Araspe. (7) Ad Araspe, vedendogli il pu-

# SCENA XVI.

## DIDONE con guardie E DETEL

OSMIDA

SIAM traditi, o regina. (1) Se più tarda d'Arbace era l'aita, Il valoroso Enea Sotto colpo inumano oggi cadea.

DIDONE

Il traditor qual è? dove dimora?

OSMIDA

Miralo, nella destra ha il ferro ancora. (2)

DIDONE

Chi ti destò nel seno Sì barbaro desio?

ARASPE

Del mio signor la gloria e il dover mio.

DIDONE

Come! l'istesso Arbace Disapprova . . .

ARASPE

Lo so ch' ei mi condanna:

Il suo sdegno pavento;

Ma il mio non fu delitto, e non mi pento.

DIDONE

E nè meno hai rossore Del sacrilego eccesso?

<sup>(1)</sup> Con affettato spavento.

<sup>(2)</sup> Accenna Araspe.

ARASPE

Tornerei mille volte a far lo stesso.

DIDONE

Ti preverrò. Ministri, Custodite costui. (1)

BNEA

Generoso nemico, (2)

In te tanta virtude io non credea.

Lascia che a questo sen . . .

JARBA

Scostati, Enea.

Sappi che il viver tuo d'Araspe è dono; Che il tuo sangue vogl'io; che Jarba io sono.

DIDONE

Tu Jarba!

ENEA

Il re de'Mori!

DIDONE

Un re sensi sì rei

Non chiude in seno: un mentitor tu sei. Si disarmi.

JARBA

Nessuno (3)

Avvicinarsi ardisca, o ch'io lo sveno.

OSMIDA

Cedi per poco almeno, (4)

Fin ch'io genti raccolga: a me ti fida.

JARBA

E così vil sarò? (5)

Araspe parte fra le guardie.
 A Jarba.
 Snuda la spada.

(4) Piano a Jarba.(5) Piano ad Osmida.

ENEA

Fermate, amici.

A me tocca il punirlo.

DIDONE

Il tuo valore

Serba ad uopo miglior. Che più s'aspetta? O si renda, o svenato al piè mi cada.

OSMIDA

Serbati alla vendetta. (1)

JARBA

Ecco la spada. (2)

DIDONE

Frenar l'alma orgogliosa Tua cura sia. (3)

> osmida Su la mia fè riposa. (4)

SCENA XVII.

DIDONE ED ENEA.

DIDO.NE

Enea, salvo già sei Dalla crudel ferita. Per me serban gli Dei sì bella vita.

ENEA

Oh Dio, regina!

<sup>(1)</sup> Piano a Jarba.(2) Getta la spada, che viene raccolta dalle guardie, e parte fra quelle.

<sup>(3)</sup> Ad Osmida.(4) Parte appresso Jarba.

DIDONE

Ancora ·

Forse della mia fede incerto stai?

ENEA

No: più funeste assai

Son le sventure mie. Vuole il destino . . .

DIDONE

Chiari i tuoi sensi esponi.

ENEA

Vuol . . . (mi sento morir) ch'io t'abbandoni.

DIDONE

M'abbandoni! Perchè?

ENEA

Di Giove il cenno,

3

L'ombra del genitor, la patria, il cielo, La promessa, il dover, l'onor, la fama Alle sponde d'Italia oggi mi chiama. La mia lunga dimora Pur troppo degli Dei mosse lo sdegno.

DIDONE

E così fin ad ora, Perfido, mi celasti il tuo disegno?

ENEA

Fu pietà.

DIDONE.

Che pietà? Mendace il labbro Fedeltà mi giurava, E intanto il cor pensava Come lunge da me volgere il piede! A chi, misera me! darò più fede? Vil rifiuto dell'onde Io l'accolgo dal lido; io lo ristoro

Tom. I.

Dalle ingiurie del mar: le navi e l'armi Gia disperse io gli rendo; gli do loco Nel mio cor, nel mio regno; e questo è poco. Di cento re per lui, Ricusando l'amor, gli sdegni irrito: Ecco poi la mercede. A chi, misera me! darò più fede?

ENEA

Fin ch'io viva, o Didone, Dolce memoria al mio pensier sarai; Nè partirei giammai, Se per voler de'Numi io non dovessi Consacrare il mio affanno All'impero Latino.

DIDONE

Veramente non hanno Altra cura gli Dei che il tuo destino.

ENEA..

Io resterò, se vuoi Che si renda spergiuro un infelice.

DIDONE

No: sarei debitrice
Dell'impero del mondo a'figli tuoi.
Va pur, siegui il tuo fato:
Cerca d'Italia il regno; all'onde, ai venti
Confida pur la speme tua, ma senti:
Farà quell'onde istesse
Delle vendette mie ministre il Cielo;
E tardi allor pentito
D'aver creduto all'elemento insano,
Richiamerai la tua Didone in vano.

ENEA

Se mi vedessi il core . . .

DIDONE

Lasciami, traditore.

ENEA

Almen dal labbro mio Con volto meno irato Prendi l'ultimo addio.

DIDONE

Lasciami, ingrato.

ENEA

E pur con tanto sdegno Non hai ragion di condannarmi.

DIDONE

Indegno!

Non ha ragione, ingrato,
Un core abbandonato
Da chi giurogli fè?
Anime innamorate,
Se lo provaste mai,
Ditelo voi per me.
Perfido! tu lo sai
Se in premio un tradimento
Io meritai da te.
E qual sarà tormento,
Anime innamorate,
Se questo mio non è? (1)

# SCENA XVIII.

ENEA.

 ${f E}$  soffrirò che sia Sì barbara mercede Premio della tua fede, anima mia! Tanto amor, tanti doni . . . Ah! pria ch'io t'abbandoni, Pera l'Italia, il mondo; Resti in obblio profondo La mia fama sepolta; Vada in cenere Troja un'altra volta. Ah che dissi! Alle mie Amorose follie, Gran genitor, perdona: io n'ho rossore. Non su Enea che parlò, lo disse Amore. Si parta . . . E l'empio Moro Stringerà il mio tesoro? No . . . Ma sarà frattanto Al proprio genitor spergiuro il figlio? Padre, Amor, Gelosia, Numi consiglio!

Se resto sul lido,
Se sciolgo le vele,
Infido, crudele
Mi sento chiamar:
E intanto, confuso
Nel dubbio funesto,
Non parto, non resto,
Ma provo il martire,
Che avrei nel partire,
Che avrei nel restar. (1)

(1) Parte,

# ATTO SECONDO

# SCENA PRIMA.

Appartamenti reali con tavolino e con sedia.

SELENE ED ARASPE.

SELENE

Car fu, che all'inumano Disciolse le catene?

A R A S P E
A me, bella Selene, il chiedi in vano.
Io prigioniero e reo,
Libero ed innocente in un momento
Sciolto mi vedo, e sento
Fra'lacci il mio signor: il passo muovo
A suo pro nella reggia, e vel ritroyo.

SELENE

Ah! contro Enea v'è qualche frode ordita. Difendi la sua vita.

> ARASPE È mio nemico:

Pur se brami che Araspe Dall'insidie il difenda, Tel prometto: sin qui L'onor mio nol contrasta; Ma ti basti così.

> SELENE Così mi basta. (1)

(1) In atto di partire.

ARASPE

Ah! non toglier sì tosto Il piacer di mirarti agli occhi miei.

SELENE

Perchè?

ARASPE

Tacer dovrei ch'io sono amante; Ma reo del mio delitto è il tuo sembiante.

SELENE

Araspe, il tuo valore, Il volto tuo, la tua virtù mi piace; Ma già pena il mio cor per altra face.

ARASPE

Quanto son sventurato!

SELENE

È più Selene.

Se t'accende il mio volto, Narri almen le tue pene, ed io le ascolto. Io l'incendio nascoso Tacer non posso, e palesar non oso.

ARASPE

Soffri almen la mia fede.

SELENE

Sì, ma da me non aspettar mercede. Se può la tua virtude Amarmi a questa legge, io tel concedo; Ma non chieder di più.

ARASPE

Di più non chiedo.

SELENE

Ardi per me fedele, Serba nel cor lo strale, Ma non mi dir crudele, Se non avrai mercè. Hanno sventura eguale La tua, la mia costanzad Per te non v'è speranza, Non v'è pietà per me. (1)

# SCENA II.

# ARASPE.

Tu dici ch'io non speri; Ma nol dici abbastanza; L'ultima che si perde è la speranza. (2)

# SCENA III.

DIDONE con foglio in mano, OSMIDA, POI SELENE.

#### DIDONE.

Gia' so che si nasconde
De'Mori il re sotto il mentito Atbace.
Ma, sia qual più gli piace, egli m'offese;
E senz'altra dimora,
O suddito, o sovrano, io vo' che mora.

O'S'MIDA

Sempre in me de'tuoi cenni
Il più fedele esecutor vedrai.

DIDONE

Premio avrà la tua fede.

(1) Parte.

(2) Parte.

OSMIDA

E qual premio, o regina? Λdopro in vano Per te fede e valore: Occupa solo Enea tutto il tuo core.

DIDONE

Taci, non rammentar quel nome odiato. È un perfido, è un ingrato, È un'alma senza legge e senza fede. 'Contro me stessa ho sdegno,. Perchè finor l'amai.

O S M I D A Se lo torni a mirar, ti placherai.

DIDONE Ritornarlo a mirar? Per fin ch'io viva Mai più non mi vedrà quell'alma rea.

Teco vorrebbe Enea
Parlar, se gliel concedi.

DIDON.E

Enea! Dov'è?

SELENE

Qui presso,

Che sospira il piacer di rimirarti.

DIDONE

Temerario! Che venga. (1) Osmida, parti.

OSMIDA

Io non tel dissi? Enea Tutta del cor la libertà t'invola.

DIDONE

Non tormentarmi più; lasciami sola. (2)

(1) Selene parte.

(2) Osmida parte.

# SCENA IV.

### DIDONE ED ENEA.

#### DIDONE

COME! ancor non partisti? adorna ancora Questi barbari lidi il grande Enea? E pure io mi credea Che, già varcato il mar, d'Italia in seno In trionfo traessi Popoli debellati e regi oppressi.

#### ENEA

Quest'amara favella
Mal conviene al tuo cor, bella regina:
Del tuo, dell'onor mio
Sollecito ne vengo. Io so che vuoi
Del Moro il fiero orgoglio
Con la morte punir.

DIDONE E questo è il foglio.

La gloria non consente Ch'io vendichi in tal guisa i torti miei: Se per me lo condanni . . .

DIDONE Condannarlo per te! troppo t'inganni:

Passò quel tempo, Enea, Che Dido a te pensò. Spenta è la face, È sciolta la catena, E del tuo nome or mi rammento appena.

ENEA

Pensa che il re de'Mori È l'orator fallace.

DIDONE

Io non so qual ei sia, lo credo Arbace.

ENEA

Oh Dio! con la sua morte Tutta contro di te l'Affrica irriti.

DIDONE

Consigli or non desio:

Tu provvedi a'tuoi regni, io penso al mio. Senza di te finor leggi dettai;

Sorger seuza di te Cartago io vidi.

Felice me, se mai 🗀

Tu non giungevi, ingrato, a questi lidi!

ENEA

Se sprezzi il tuo periglio, Donalo a me: grazia per lui ti chieggio.

DIDONE

Sì, veramente io deggio
Il mio regno e me stessa al tuo gran merto. A sì fedele amante,
Ad eroe sì pietoso, a'giusti prieghi
Di tanto intercessor nulla si nieghi. (1)
Inumano! tiranno! È forse questo
L'ultimo dì, che rimirar mi dei:
Vieni su gli occhi miei;
Sol d'Arbace mi parli, e me non curi!
T'avessi pur veduto
D'una lagrima sola umido il ciglio!
Uno sguardo, un sospiro,
(1) Va al tavolino.

Un segno di pietade in te non trovo; E poi grazie mi chiedi? Per tanti oltraggi ho da premiarti ancora? Perchè tu lo vuoi salvo, io vo'che mora. (1)

ENEA

Idol mio, che pur sei
Ad onta del destin l'idolo mio,
Che posso dir? Che giova
Rinnovar co'sospiri il tuo dolore?
Ah! se per me nel core
Qualche tenero affetto avesti mai,
Placa il tuo sdegno, e rasserena i rai.
Quell'Enea tel domanda
Che tuo cor, che tuo bene un di chiamasti;
Quel che sinora amasti
Più della vita tua, più del tuo soglio;
Quello...

DIDONE

Basta; vincesti: eccoti il foglio. Vedi quanto t'adoro ancora ingrato. Con un tuo sguardo solo Mi togli ogni difesa, e mi disarmi. Ed hai cor di tradirmi? e puoi lasciarmi?

Ah! non lasciarmi, no,
Bell'idol mio:
Di chi mi fiderò,
Se tu m'inganni?
Di vita mancherei
Nel dirti addio;
Che viver non potrei
Fra tanti affanni.

(1) Soscrive.

### SCENA V.

### ENEA, POI JARBA.

#### ENEA

Io sento vacillar la mia costanza A tanto amore appresso; E mentre salvo altrui, perdo me stesso.

JARBA

Che fa l'invitto Enea? Gli veggo ancora Del passato timore i segni in volto.

ENEA

Jarba da' lacci è sciolto! Chi ti diè libertà?

JARBA

Permette Osmida Che per entro la reggia io mi raggiri; Ma vuol ch'io vada errando Per sicurezza tua senza il mio brando.

ENEA

Così tradisce Osmida Il comando real?

JARBA

Dimmi, che temi? Ch'io fuggendo m'involi a queste mura? Troppo vi resterò per tua sventura.

ENEA

La tua sorte presente Fa pietà, non timore.

JARBA

Risparmia al tuo gran core

Questa pietà. D'una regina amante Tenta pure a mio danno, Cerca pur d'irritar gli sdegni insani. Con altr'armi non sanno Le offese vendicar gli eroi Trojani.

ENEA

Leggi. La regal donna in questo foglio La tua morte segnò di propria mano. Se Enea fosse Affricano, Jarba estinto saria. Prendi ed impara, Barbaro discortese, Come vendica Enea le proprie offese. (1)

### SCENA VI.

### JARBA.

Così strane venture io non intendo.
Pietà nel mio nemico,
Infedeltà nel mio seguace io trovo.
Ah forse a danno mio
L'uno e l'altro congiura;
Ma di lor non ho cura.
Pietà finga il rivale;
Sia l'amico fallace,
Non sarà di timor Jarba capace.
Fosca nube il sol ricopra,
O si scopra il ciel sereno,
Non si cangia il cor nel seno,
Non si turba il mio pensier.

<sup>(1)</sup> Lacera il foglio e parte.

Le vicende della sorte Imparai con alma forte Dalle fasce a non temer. (1)

### SCENA VII.

Atrio.

ENEA, POI ARASPE.

ENEA

Fra il dovere e l'affetto Ancor dubbioso in petto ondeggia il core. Pur troppo il mio valore All'impero servì d'un bel sembiante. Ah! una volta l'eroe vinca l'amante.

ARASPE

Di te finora in traccia Scorsi la reggia.

> ENEA Amico,

Vieni fra queste braccia.

ARAS.PE

Allontanati, Enea; son tuo nemico. Snuda, snuda quel ferro: Guerra con te, non amicizia io voglio.

ENEA

Tu di Jarba all'orgoglio Prima m'involi, e poi Guerra mi chiedi, ed amistà non vuoi?

<sup>(1)</sup> Parte.

ARASPE

T'inganni. Allor disesi La gloria del mio re, non la tua vita. Con più nobil serita Rendergli a me s'aspetta Quella, che tolsi a lui, giusta vendetta.

ENEA

Enea stringer l'acciaro Contro il suo difensore!

> ARASPE Olà, che tardi?

ENEA

La mia vita è tuo dono: Prendila pur se vuoi; contento io sono. Ma ch'io debba a tuo danno armar la mano, Generoso guerrier, lo speri in vano.

ARASPE

Se non impugni il brando, A ragion ti dirò codardo e vile,

ENEA

Questa ad un cor virile
Vergognosa minaccia Enea non soffre.
Ecco per soddisfarti io snudo il ferro;
Ma prima i sensi miei
Odan gli uomini tutti, odan gli Dei:
Io son d'Araspe amico;
Io debbo la mia vita al suo valore;
Ad onta del mio core
Discendo al gran cimento,
Di codardia tacciato;
E per non esser vil, mi rendo ingrato. (1)
(1) In atto di battersi.

# DIDONE

# SCENA VIII.

SELENE B DETTI.

#### SELENE

Tanto ardir nella reggia? Olà, fermate. Così mi serbi fè? così difendi, Araspe traditor, d'Enea la vita?

ENEA

No, principessa, Araspe Non ha di tradimenti il cor capace.

SELENE

Chi di Jarba è seguace, Esser fido non può.

> ARASPE Bella Selene,

Puoi tu sola avanzarti A tacciarmi così.

> SELENE T'accheta e parti.

ARASP.B

Tacerò, se tu lo brami;
Ma fai torto alla mia fede,
Se mi chiami traditor.
Porterò lontano il piede;
Ma di questi sdegni tuoi
So che poi tu avrai rossor. (1)

# SCENA IX.

# SELENE ED ENEA.

#### ENEA

ALLORCHE Araspe a provocar mi venne, Del suo signor sostenne Le ragioni con me. La sua virtude Se condannar pretendi, Troppo quel core ingiustamente offendi.

SELENE

Sia qual ei vuole Araspe, or non è tempo Di favellar di lui. Brama Didone Teco parlar.

ENEA

Poc'anzi

Dal suo real soggiorno io trassi il piede. Se di nuovo mi chiede Ch'io resti in questa arena, In van s'accrescerà la nostra pena.

SELENE

Come fra tanti affanni, Cor mio, chi t'ama abbandonar potrai?

ENEA

Selene, a me cor mio?

SELENE

È Didone che parla, e non son io.

ENEA

Se per la tua germana Così pietosa sei, Non curar più di me, ritorna a lei.

Tom. I.

Dille che si consoli, Che ceda al fato, e rassereni il ciglio.

SELENE

Ah no! cangia, mio ben, cangia consiglio.

ENEA

Tu mi chiami tuo bene?

SELENE

È Didone che parla, e non Selene. Vieni, e l'ascolta. È l'unico conforto Ch'ella implora da te.

ENEA

D'un core amante

Quest'è il solito inganno: Va cercando conforto, e trova affanno.

Tormento il più crudele
D'ogni crudel tormento,
È il barbaro momento,
Che in due divide un cor.
È affanno sì tiranno,
Che un'alma nol sostiene.

Ah! nol provar, Selene, Se nol provasti ancor. (1)

# SCENA X.

#### SELENE.

STOLTA! Per chi sospiro? Io senza speme Perdo la pace mia. Ma chi mi sforza In vano a sospirar? Scelgasi un core

<sup>(1)</sup> Parte.

Più grato a' voti miei. Scelgasi un volto Degno d'amor. Scelgasi... Oh Dio! la scelta Nostro arbitrio non è. Non è bellezza, Non è senno, o valore, Che in noi risvegli amore; anzi talora Il men vago, il più stolto è che s'adora. Bella ciascuno poi finge al pensiero La fiamma sua; ma poche volte è vero.

Ogni amator suppone,
Che della sua ferita
Sia la beltà cagione,
Ma la beltà non è.
È un bel desio che nasce
Allor che men s'aspetta;
Si sente che diletta,
Ma non si sa perchè. (1)

### SCENA XI.

Gabinetto con sedie.

DIDONE, POI ENEA.

### DIDONE

INCERTA del mio fato
Io più viver non voglio. È tempo ormai,
Che per l'ultima volta Enea si tenti.
Se dirgli i miei tormenti,
Se la pietà non giova,
Faccia la gelosia l'ultima prova.

<sup>(1)</sup> Parte.

ENEA

Ad ascoltar di nuovo I rimproveri tuoi vengo, o regina. So che vuoi dirmi ingrato, Perfido, mancator, spergiuro, indegno: Chiamami come vuoi; sfoga il tuo sdegno.

DIDONE

No, sdegnata io non sono. Infido, ingrato, Perfido, mancator più non ti chiamo; Rammentarti non bramo i nostri ardori; Da te chiedo consigli, e non amori. Siedi. (1)

(Che mai dira?)

DIDONE

Già vedi, Enea,
Che fra nemici è il mio nascente impero.
Sprezzai finora, è vero,
Le minacce e 'l furor; ma Jarba offeso,
Quando priva sarò del tuo sostegno,
Mi torrà per vendetta e vita e regno.
In così dubbia sorte
Ogni rimedio è vano;
Deggio incontrar la morte,
O al superbo Affrican porger la mano.
L'uno e l'altro mi spiace, e son confusa.
Al fin femmina e sola,
Lungi dal patrio ciel, perdo il coraggio;
E non è meraviglia
S'io risolver non so: tu mi consiglia.

<sup>(1)</sup> Siedono.

ENEA

Dunque suor che la morte, O il sunesto imeneo, Trovar non si potria scampo migliore?

DIDONE

V'era pur troppo.

ENEA E quale? DIDONE

Se non sdegnava Enea d'esser mio sposo, L'Affrica avrei veduta Dall'Arabico seno al mar d'Atlante In Cartago adorar la sua regnante: E di Troja e di Tiro Rinnovar si potea . . . Ma che ragiono? L'impossibil mi fingo, e folle io sono. Dimmi, che far degg'io? Con alma forte, Come vuoi, sceglierò Jarba, o la morte.

ENEA

Jarba, o la morte! E consigliarti io deggio? Colei che tanto adoro All'odiato rival vedere in braccio! Colei...

DIDONE

Se tanta pena
Trovi nelle mie nozze, io le ricuso:
Ma, per tormi agl'insulti,
Necessario è il morir. Stringi quel brando;
Svena la tua fedele:
È pietà con Didone esser crudele.

ENEA

Ch' io ti sveni? Ah! piuttosto

Cada sopra di me del ciel lo sdegno. Prima scemin gli Dei, Per accrescer tuoi giorni, i giorni miei.

DIDONE

Dunque a Jarba mi dono. Ola. (1)

ENEA

Deh! ferma.

Troppo, oh Dio! per mia pena Sollecita tu sei.

Dunque mi svena.

ENEA

No, si ceda al destino: a Jarba stendi La tua destra real: di pace priva Resti l'alma d'Enea, purchè tu viva.

DIDONE

Giacchè d'altri mi brami, Appagarti saprò. Jarba si chiami. (2) Vedi quanto son io Ubbidiente a te.

Regina, addio (3)

DIDONE

Dove, dove? T'arresta. Del felice imeneo Ti voglio spettatore. (Resister non potrà.)

> ENEA (Costanza, o core.)

(1) Esce un paggio. (2) Il paggio parte.

<sup>(3)</sup> S'alzano.

# SCENA XII.

JARBA B DETTI.

JARBA

DIDONE, a che mi chiedi? Sei folle se mi credi Dall'ira tua, da tue minacce oppresso. Non si cangia il mio cor; sempre è l'istesso.

ENEA

(Che arroganza!)

DIDONE Deh placa

Il tuo sdegno, o signor. Tu, col tacermi Il tuo grado, e il tuo nome,

A gran rischio esponesti il tuo decoro:

Ed io . . . Ma qui t'assidi,

E con placido volto

Ascolta i sensi miei.

JARBA Parla, t'ascolto. (1)

Permettimi che ormai . . . (2)

DIDONE

Fèrmati, e siedi.

Troppo lunghe non fian le tue dimore.

(Resister non potrà.)

ENEA (Costanza, o core.)

(1) Siedono Jarba e Didone.

(2) In atto di partire.

JARBA

Eh vada. Allor che teco Jarba soggiorna, ha da partir costui.

ENEA

(Ed io lo soffro?)

DIDONE

In lui,

In vece di un rival, trovi un amico. Ei sempre a tuo favore Meco parlò: per suo consiglio io t'amo. Se credi menzognero Il labbro mio, dille tu stesso. (1)

ENEA

È vero.

JARBA

Dunque nel re de' Mori Altro merto non v'è che un suo consiglio?

DIDONE

No, Jarba; in te mi piace Quel regio ardir, che ti conosco in volto, Amo quel cor sì forte, Sprezzator de' perigli e della morte. E se il ciel mi destina Tua compagna e tua sposa...

ENEA

Addio, regina.

Basta che fin ad ora T'abbia ubbidito Enea.

DIDONE

Non basta ancora.

(1) Ad Enea.

Siedi per un momento, (Comincia a vacillar.)

ENEA
(Questo è tormento!)(1)

Troppo tardi, o Didone, Conosci il tuo dover. Ma pure io voglio Donar gli oltraggi miei Tutti alla tua beltà.

> ENEA (Che pena, o Dei!)

In pegno di tua fede Dammi dunque la destra.

DIDONE

Io son contenta. (2)

A più gradito laccio Amor pietoso Stringer non mi potea.

ENEA

Più soffrir non si può. (3)

DIDONE

Qual ira, Enea?

ENEA

E che vuoi? Non ti basta Quanto finor soffrì la mia costanza?

DIDONE

Eh taci.

Che tacer? Tacqui abbastanza.

(3) S'alza agitato.

<sup>(1)</sup> Torna a sedere.
(2) Lentamente, ed interrompendo le parole, per osservarne l'effetto in Enea.

Vuoi darti al mio rivale, Brami ch'io tel consigli, Tutto faccio per te; che più vorresti? Ch'io ti vedessi ancor fra le sue braccia? Dimmi che mi vuoi morto, e non ch'io taccia.

DIDONE

Odi. A torto ti sdegni. (1) Sai, che per ubbidirti...

ENEA

Intendo, intendo:

Io sono il traditor, son io l'ingrato; Tu sei quella fedele, Che per me perderebbe e vita, e soglio; Ma tanta fedeltà veder non voglio. (2)

# SCENA XIII,

DIDONE E JARBA.

DIDONE

Senti.

Lascia che parta. (3)

PIDONE

I suoi trasporti

A me giova calmar.

JARBA

Di che paventi?

Dammi la destra, e mia

(1) S'alza. (2) Parte.

(3) S'alza.

Di vendicarti poi la cura sia.

DIDONE

D'imenei non è tempo.

JARBA

Perchè?

DIDONE

Più non cercar.

JARBA

Saperlo io bramo.

DIDONE

Giacchè vuoi, tel dirò: perchè non t'amo, Perchè mai non piacesti agli occhi miei, Perchè odioso mi sei, perchè mi piace, Più che Jarba fedele, Enea fallace.

JARBA

Dunque, perfida, io sono Un oggetto di riso agli occhi tuoi! Ma sai chi Jarba sia? Sai con chi ti cimenti?

DIDONE

So che un barbaro sei, nè mi spaventi.

JARBA

Chiamami pur così:
Forse pentita un dì
Pietà mi chiederai,
Ma non l'avrai da me.
Quel barbaro che sprezzi,
Non placheranno i vezzi:
Nè soffrirà l'inganno
Quel barbaro da te. (1)

# SCENA XIV.

### DIDONE.

E pure in mezzo all'ire
Trova pace il mio cor. Jarba non temo,
Mi piace Enea sdegnato, ed amo in lui,
Come effetti d'amor, gli sdegni sui.
Chi sa? Pietosi Numi,
Rammentatevi almeno
Che foste amanti un dì, come son io;
Ed abbia il vostro cor pietà del mio.

Va lusingando Amore
Il credulo mio core:
Gli dice, sei felice;

Gli dice, sei felice;
Ma non sarà così.
Per poco mi consolo;
Ma più crudele io sento
Poi ritornar quel duolo,
Che sol per un momento
Dall'alma si partì. (1)

(1) Parte.

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA.

Porto di mare con navi per l'imbarco d'ENEA.

ENEA con seguito di-Trojani.

Compagni invitti, a tollerare avvezzi
E del cielo e del mar gl'insulti e l'ire,
Destate il vostro ardire,
Che per l'onda infedele
È tempo già di rispiegar le vele.
Andiamo, amici, andiamo.
Ai Trojani navigli
Fremano pur venti e procelle intorno;
Saran glorie i perigli,
E dolce fia di rammentarli un giorno.

# SCENA II.

JARBA con seguito di Mori, E DETTI.

#### JARBA

Dove rivolge, dove
Quest'eroe fuggitivo i legni e l'armi?
Vuol portar guerra altrove,
O da me col fuggir cerca lo scampo?

E N E A

Ecco un novello inciampo.

JARBA

Per un momento il legno Può rimaner sul lido. Vieni, se hai cor; meco a pugnar ti sfido.

ENEA

– Vengo. Restate, amici, (1) Che ad abbassar quel temerario orgoglio Altri che il mio valor meco non voglio. Eccomi a te. Che pensi?

Penso che all'ira mia La tua morte sarà poca vendetta.

ENEA

Per ora a contrastarmi Non fai poco, se pensi. All'armi

JARBA

All'armi. (2)

ENEA

Venga tutto il tuo regno.

JARBA

Difenditi se puoi.

ENEA

Non temo, indegno. (3)

Già cadesti, e sei vinto. Or tu mi cedi, O trafiggo quel core.

In van lo chiedi.

(1) Alle sue genti.

<sup>(2)</sup> Mentre si battano, e Jarha va cedendo, i suoi Mori vengono in ajuto di lui, ed assalgono Enea.
(3) I compagni di Enea scendono in ajuto di lui, ed attaccano i Mori. Enea e Jarba combattendo entrano. Siegue zuffa fra i Trojani ed i Mori. I Mori fuggono, e gli altri li sieguono. Escono di nuovo combattendo Enea e Larba che cade.

ENEA

Se al vincitor sdegnato Non domandi pietà . . .

JARBA

Siegui il tuo fato.

ENEA

Sì, mori . . . Ma che fo? No, vivi. In vano Tenti il mio cor con quell'insano orgoglio. No, la vittoria mia macchiar non voglio. (1)

JARBA

Son vinto sì, ma non oppresso. Almeno Oggetto all'ire tue, sorte incostante, Jarba sol non sarà.

La caduta d'un regnante Tutto un regno opprimerà. (2)

### SCENA III.

Arborata tra la città, ed il porto.

### OSMIDA.

Già di Jarba in difesa
Lo stuol de' Mori a queste mura è giunto.
Ecco vicino il punto
Della grandezza mia. D'essere infido
Ad una donna ingrata
No, non sento rossor. Così punisco
L'ingiustizia di lei, che mai non diede
Un premio alla mia fede.

<sup>(1)</sup> Parte.

<sup>(2)</sup> Parte.

### SCENA IV.

JARBA frettoloso con seguito, E DETTO.

#### JARBA

Seguitemi, o compagni: Alla reggia, alla reggia. (1)

OSMIDA

Odi, signore:

Le tue schiere son pronte: è tempo alfine Che vendichi i tuoi torti.

JARBA

Amici, andiamo; (2)

Non soffre indugi il mio furor. (3)

OSMIDA

T'arresta.

JARBA

Che vuoi? (4)

OSMIDA

Deh non scordarti

Che deve alla mia fede

L'amor tuo vendicato una mercede.

JARBA

È giusto: anzi preceda

La tua mercede alla vendetta mia.

OSMIDA

Generoso monarca . . .

(1) Passa davanti a Osmida senza vederlo.

(3) In atto di partire.(4) Con isdegno.

(2) Senza dare orecchio ad Osmida.

JARBA

Olà, costui

Si disarmi, s'annodi, e poi s'uccida. (1)

OSMIDA

Come! questo ad Osmida? Qual ingiusto furore . . .

JARBA

Quest'è il premio dovuto a un traditore. (2)

# SCENA V.

ENEA con seguito di Trojani, B DETTI.

### ENEA

Siam tutti alfin raccolti. Alcun non manca (3) De'dispersi compagni. E ben, si tronchi Ogni dimora alfin. Sereno è il cielo; L'aure e l'onde son chiare: Alle navi, alle navi: al mare, al mare.

OSMIDA

Invitto eroe.

ENEA Che avvenne?

OSMIDA

In questo stato

Jarba, il barbaro re . . .

ENEA

Comprendo. Amici,

<sup>(1)</sup> In atto di partire. (2) Parte seguito da' suoi, a riserva di pochi che restano ad eseguire il

<sup>(3)</sup> Uscendo Enea, fuggono i Mori, e lasciano legato ad un albero Osmida. Tom. I.

Si ponga Osmida in libertà. (1) (L'indegno Da chi men può sperarlo abbia soccorso, Ed apprenda virtù dal suo rimorso.)

OSMIDA

Ah lascia, eroe pietoso, (2) Che grato a sì gran don...

ENEA

Sorgi, ed altrove

Rivolgi i passi tuoi.

OSMIDA.

Grato a virtù si rara . . .

ENEA

Se grato esser mi vuoi, Ad esser fido un'altra volta impara.

OSMIDA

Quando l'onda, che nasce dal monte, Al suo fonte ritorni dal prato, Sarò ingrato a sì bella pietà. Fia del giorno la notte più chiara, Se a scordarsi quest'anima impara Di quel braccio che vita mi da. (3)

# SCENA VI.

ENEA B SELENE frettolosa.

ENEA

Principessa, ove corri?

SELENE

A te. M'ascolta.

<sup>(1)</sup> I Trojani vanno a sciogliere Osmida.

<sup>(2)</sup> S' inginocchia. (3) Parte.

ENEA

Se brami un'altra volta Rammentarmi l'amor, ti adopri in vano.

SELENE

Ma che farà Didone?

ENEA

Al partir mio

Manca ogni suo periglio.

La mia presenza i suoi nemici irrita.

Jarba al trono l'invita:

Stenda a Jarba la destra, e si consoli. (1)

SELENE

Senti: se a noi t'involi, Non sol Didone, ancor Selene uccidi.

ENEA

Come?

SELENE

Dal di ch'io vidi il tuo sembiante, Celai timida amante L'amor mio, la mia fede; Ma vicina a morir chiedo mercede: Mercè, se non d'amore, Almeno di pietà; mercè...

ENEA

Selene,

Ormai più del tuo foco Non mi parlar, nè degli affetti altrui. Non più amante, qual fui, guerriero or sono. Torno al costume antico: Chi trattien le mie glorie è mio nemico.

<sup>(1)</sup> In atte di partire.

A trionfar mi chiama
Un bel desio d'onore;
E già sopra il mio core
Comincio a trionfar.
Con generosa brama,
Fra i rischi e le ruine,
Di nuovi allori il crine
Io volo a circondar. (1)

# SCENA · VII.

#### SELENE.

Sprezzar la fiamma mia,
Togliere alla mia fede ogni speranza,
Esser vanto potria di tua costanza:
Ma se nè pur consenti,
Che sfoghi i suoi tormenti un core amante,
Ah! sei barbaro, Enea, non sei costante.
Io d'amore, oh Dio! mi moro,
E mi niega il mio tiranno
Anche il misero ristoro
Di lagnarmi, e poi morir.
Che costava a quel crudele
L'ascoltar le mie querele,
E donare a tanto affanno
Qualche tenero sospir? (2)

# SCENA VIII.

Reggia con veduta in prospetto della città di Cartagine, che poi s' incendia.

DIDONE, POI OSMIDA.

DIDONE

V<sub>A</sub> crescendo
Il mio tormento;
Io lo sento
E non l'intendo:
Giusti Dei, che mai sarà!

OSMIDA

Deli, regina, pietà!

Che rechi, amico?

OSMIDA

Ah no, così bel nome Non merta un traditore, D'Enea, di te nemico, e del tuo amore.

DIDONE

Come!

OSMIDA

Con la speranza Di posseder Cartago, M'offersi a Jarba: ei m'accettò; si valse Finor di me; poi per mercè volea L'empio svenarmi, e mi difese Enea.

DIDONE

Reo di tanto delitto hai fronte ancora

Di presentarti a me?

OSMIDA

Sì, mia regina. (1)

Tu vedi un infelice, Che non spera il perdono, e nol desia: Chiedo a te per pietà la pena mia.

DIDONE

Sorgi. Quante sventure! Misera me, sotto qual astro io nacqui! Manca ne' miei più fidi . . .

SCENA IX.

SELENE E DETTI.

SELENE

Oн Dio, germana!

Alfine Enea . . .

DIDONE Parti?

SELENE

No, ma fra poco

Le vele scioglierà da'nostri lidi. Or ora io stessa il vidi Verso i legni fugaci Sollecito condurre i suoi seguaci.

DIDONE

Che infedeltà! che sconoscenza! Oh Dei! Un esule infelice . . .

<sup>(1)</sup> S'inginocchia

Un mendico stranier . . . Ditemi voi, Se più harbaro cor vedeste mai? E tu, cruda Selene, Partir lo vedi, ed arrestar nol sai?

SELENE.

Fu vana ogni mia cura.

DIDONE

Vanne, Osmida, e procura Che resti Enea per un momento solo, M'ascolti e parta.

> OSMIDA Ad ubbidirti io volo. (1)

# SCENA X.

DIDONE E SELENE.

#### SELENE

Aн non fidarti: Osmida Tu non conosci ancor.

DIDONE

Lo so pur troppo.

A questo eccesso è giunta La mia sorte tiranna: Deggio chiedere aita a chi m'inganna.

SELENE

Non hai, fuor che in te stessa, altra speranza. Vanne a lui, prega e piangi: Chi sa? forse potrai vincer quel core.

<sup>(1)</sup> Parte. .

DIDONE

Alle preghiere, ai pianti
Dido scender dovrà? Dido, che seppe
Dalle Sidonie rive
Correr dell'onde a cimentar lo sdegno,
Altro clima cercando ed altro regno!
Son io, son quella ancora,
Che di nuove cittadi Affrica ornai;
Che il mio fasto serbai
Fra le insidie, fra l'armi, e fra i perigli;
Ed a tanta viltà tu mi consigli?

SELENE

O scordati il tuo grado, O abbandona ogni speme: Amore e maesta non vanno insieme.

## SCENA XI.

ARASPE E DETTI.

DIDONE

Araspe in queste soglie! (1)

A te ne vengo

Pietoso del tuo rischio. Il re sdegnato
Di Cartagine i tetti arde, e ruina.
Vedi, vedi, o regina,
Le fiamme, che lontane agita il vento.
Se tardi un sol momento

<sup>(1)</sup> Si cominciano a veder fiamme in lontananza su gli edifizi di Cartagine.

A placare il suo sdegno, Un sol giorno ti toglie e vita e regno.

DIDONE

Restano più disastri Per rendermi infelice?

> SELENE Infausto giorno!

# SCENA XII.

OSMIDA E DETTI.

DIDONE

OSMIDA.

OSMIDA Arde d'intorno...

DIDONE

Lo so: d'Enea ti chiedo. Che ottenesti da Enea?

OSMIDA

Partì. Lontano

È già da queste sponde. Io giunsi appena A ravvisar le fuggitive antenne.

DIDONE

Ah stolta! io stessa, io sono
Complice di sua fuga. Al primo istante
Arrestar lo dovea. Ritorna, Osmida,
Corri, vola sul lido; aduna insieme
Armi, navi, guerrieri;
Raggiungi l'infedele,
Lacera i lini suoi, sommergi i legni;

Portami fra catene Quel traditore avvinto; E, se vivo non puoi, portalo estinto.

OSMIDA

Tu pensi a vendicarti, e cresce intanto La sollecita fiamma.

DIDONE

È ver, corriamo.

Io voglio . . . Ah no . . . Restate . . . Ma la vostra dimora . . . Io mi confondo . . . E non partisti ancora?

OSMIDA

Eseguisco i tuoi cenni. (1)

## SCENA XIII.

DIDONE, SELENE, ARASPE.

ARASPE

AL tuo periglio

Pensa, o Didone.

SELENE

E pensa

A ripararne il danno.

DIDONE

Non fo poco s'io vivo in tanto affanno. Va tu, cara Selene; Provvedi, ordina, assisti in vece mia: Non lasciarmi, se m'ami, in abbandono.

(1) Parte.

Ah che di te più sconsolata io sono! (1)

SCENA XIV.

DIDONE BD ARASPE.

#### ARASPE

E tu qui resti ancor? nè ti spaventa L'incendio che s'avanza?

DIDONE

Perduta ogni speranza, Non conosco timor. Ne' petti umani Il timore e la speme Nascono in compagnia, muojono insieme.

ARASPE

Il tuo scampo desio. Vederti esposta A tal rischio mi spiace.

DIDONE

Araspe, per pietà lasciami in pace. (2)

# SCENA XV.

DIDONE, POI OSMIDA.

DIDONE

I miei casi infelici Favolose memorie un di saranno;

(1) Parte.

(2) Araspe parte.

E forse diverranno Soggetti miserabili e dolenti Alle tragiche scene i miei tormenti.

OSMIDA

È perduta ogni speme.

DIDONE

Così presto ritorni?

OSMIDA

In vano, oh Dio!
Tentai passar dal tuo soggiorno al lido;
Tutta del Moro infido
Il minaccioso stuol Cartago inonda.
Fra le strida e i tumulti
Agl'insulti degli empj
Son le vergini esposte, aperti i tempj:
Nè più desta pietade
O l'immatura, o la cadente etade.

DIDONE

Dunque alla mia ruina Più riparo non v'è? (1)

# SCENA XVI.

SELENE E DETTI.

SELENE

Fuggi, o regina.

Son vinti i tuoi custodi; Non ci resta difesa.

<sup>(1)</sup> Si comincia a vedere il fuoco nella reggia.

Dalla cittade accesa Passan le fiamme alla tua reggia in seno, E di fumo e faville è il ciel ripieno.

DIDONE

Andiam. Si cerchi altrove . Per noi qualche soccorso.

OSMIDA.

E come?

SELENE

 $C_{C_{i+1}}$ 

E dove?

DIDONE

Venite, anime imbelli; Se vi manca valore, Imparate da me come si muore.

# SCENA XVII.

JARBA con guardie E DETTI.

JARBA

 $\mathbf{F}_{ exttt{ermati}}$  .

DIDONE

Oh Dei!

JARBA

Dove così smarrita?

Forse al fedel Trojano Corri a stringer la mano? Va pure, affretta il piede, Che al talamo reale ardon le tede.

DIDONE

Lo so, questo è il momento

Delle vendette tue: sfoga il tuo sdegno, Or che ogni altro sostegno il ciel mi fura.

JARBA

Già ti disende Enea: tu sei sicura.

DIDONE

E ben sarai contento.
Mi volesti infelice? Eccomi sola,
Tradita, abbandonata,
Senza Enea, senza amici, e senza regno.
Debole mi volesti? Ecco Didone
Ridotta alfine a lagrimar. Non basta?
Mi vuoi supplice ancor? Sì, de'miei mali
Chiedo a Jarba ristoro:
Da Jarba per pieta la morte imploro.

JARBA

(Cedon gli sdegni miei.)

SELENE

(Giusti Numi, pietà!)

OSMIDA

(Soccorso, o Dei!)

JARBA

E pur, Didone, e pure Sì barbaro non son, qual tu mi credi. Del tuo pianto ho pietà; meco ne vieni. L'offese io ti perdono, E mia sposa ti guido al letto e al trono.

DIDONE

Io sposa d'un tiranno, D'un empio, d'un crudel, d'un traditore, Che non sa che sia fede, Non conosce dover, non cura onore? S'io fossi così vile, Saria giusto il mio pianto. No, la disgrazia mia non giunse a tanto.

JARBA

In sì misero stato insulti ancora! Olà, miei fidi, andate: S'accrescano le fiamme. In un momento Si distrugga Cartago; e non vi resti Orma d'abitator che la calpesti. (1)

SELENE

Pietà del nostro affanno!

JARBA

Or potrai con ragion dirmi tiranno:

Cadrà fra poco in cenere

Il tuo nascente impero,

E ignota al passeggiero

Cartagine sarà.

Se a te del mio perdono

Meno è la morte acerba,

Non meriti, superba,

Soccorso, nè pietà. (2)

# SCENA XVIII.

DIDONE, SELENE, OSMIDA.

OSMIDA

CEDI a Jarba, o Didone.

SELENE

Conserva con la tua la nostra vita.

DIDONE

Solo per vendicarmi

(1) Partono due guardie.

(2) Parte.

Del traditore Enea,
Che è la prima cagion de' mali miei,
L'aure vitali io respirar vorrei.
Ah! faccia il vento almeno,
Facciano almen gli Dei le mie vendette:
E folgori e saette,
E turbini e tempeste
Rendano l'aure e l'onde a lui funeste.
Vada ramingo e solo; e la sua sorte
Così barbara sia,
Che si riduca ad invidiar la mia.

SELENE

Deh modera il tuo sdegno. Anch'io l'adoro, E soffro il mio tormento.

DIDONE

Adori Enea!

SELENE

Sì, ma per tua cagione . . .

. DIDONE

Ah disleale!

Tu rivale al mio amor?

SELENE

Se fui rivale,

Ragion non hai ...

DIDONE.

Dagli occhi miei t'invola;

Non accrescer più pene Ad un cor disperato.

SELENE

(Misera donna, ove la guida il fato!) (1)

(1) Parte.

# SCENA XIX.

### DIDONE ED OSMIDA.

#### OSMIDA

Crescon le fiamme, e tu fuggir non curi?

DIDONE

Mancano più nemici? Enea mi lascia, Trovo Selene infida, Jarba m'insulta, e mi tradisce Osmida. Ma che feci, empj Numi? Io non macchiai Di vittime profane i vostri altari, Nè mai di fiamma impura Feci l'are fumar per vostro scherno. Dunque perchè congiura Tutto il ciel contro me, tutto l'inferno?

OSMIDA

Ah pensa a te; non irritar gli Dei.

DIDONE

Che Dei? Son nomi vani, Son chimere sognate, o ingiusti sono.

OSMIDA

(Gelo a tanta empietade, e l'abbandono.) (1)

<sup>(1)</sup> Parte. Poco dopo si vedono cadere alcune fabbriche, e dilatarsi le famme nella reggia.

82

#### DIDONE.

An che dissi, infelice! A qual eccesso
Mi trasse il mio furore!
Oh Dio, cresce l'orrore! Ovunque io miro,
Mi vien la morte, e lo spavento in faccia:
Trema la reggia, e di cader minaccia.
Selene, Osmida, ah! tutti,
Tutti cedeste alla mia sorte infida:
Non v'è chi mi soccorra, o chi m'uocida.

Vado . . . Ma dove? Oh Dio!

Resto . . . Ma poi . . . Che fo?

Dunque morir dovrò

Senza trovar pietà?

E v'è tanta viltà nel petto mio?

No, no, si mora; e l'infedele Enea Abbia nel mio destino Un augurio funesto al suo cammino. Precipiti Cartago, Arda la reggia, e sia Il cenere di lei la tomba mia.

Dicendo l'ultime parole corre Didone a precipitarsi disperata e furiosa nelle ardenti ruine della reggia; e si perde fra i globi di fiamme, di faville, e di fumo, che si sollevano alla sua caduta.

Nel tempo medesimo su l'ultimo orizzonte cominsia a gonfiarsi il mare e ad avanzarsi lentamente verso la reggia, tutto adombrato al disopra da dense nuvole e secondato dal tumulto di strepitosa sinfonia. Nell'avvicinarsi all'incendio, a proporzione della maggior resistenza del fuoco, va crescendo la violenza delle acque. Il furioso alternar dell'onde, il frangerel ed il biancheggiar di quelle nell'incontro delle opposte ruine, lo spesso fragor de'tuoni, l'interrotto lume de'lampi e quel continuo muggito marino, che suole accompagnar le tempeste, rappresentano l'ostinato contrasto dei due nemici elementi.

Trionfando finalmente per tutto sul fuoco estinto le acque vincitrici, si rasserena improvvisamente il cielo, si dileguano le nubi, si cangia l'orrida in lieta sinfonia; e dal seno dell'onde già placate e tranquille sorge la ricca e luminosa reggià di Nettuno. Nel mezzo di quella assiso nella sua luaida conca, tirata da mostri marini, e circondata da festive schiere di Nereidi, di Sirene, e di Tritoni, comparisce il Nume, che appoggiato al gran tridente parla nel seguente tenore:

# LICENZA

## **NETTUNO**

Se alla discordia antica
Ritornar gli elementi, Astri benigni
Del ciel d'Iberia, in questo di vedete,
Non vi rechi stupor. Di merto eguali,
Bella gara d'onor ci fa rivali.
Se l'emulo Vulcano
Qui degl'incendj suoi
Fa spettacolo a voi, per qual cagione
Dovrà sì nobil peso
A me Nume dell'acque esser conteso?
Perchè ceder dovrei? S'ei tuona in campo
Talor da'cavi bronzi,

Dell'ira vostra esecutor fedele;
Della vostra giustizia
Fedele ognora esecutore anch'io
Porto a'mondi remoti
Le vostre leggi, e ne riporto i voti.
Onde a ragion pretesi
Parte alla gloria; onde a ragion costrinsi
Nell'illustre contesa
A fremer le procelle in mia difesa.

Tacete, o mie procelle,
Di questo soglio al piè,
Or che il rivale a me
Cedè la palma.
E dell'Ibere stelle
Al fausto balenar
Tutti i regni/del mar
Tornino in calma.

# S I R O E

,

# ARGOMENTO

Cosroe II re di Persia, trasportato da soverchia tenerezza per Medarse suo minor figliuolo, giovane di fallaci costumi, volle associarlo alla corona, defraudandone ingiustamente Siroe suo primogenito, principe valoroso ed intollerante; il quale fu vendicato di questo torto dal popolo e dalle squadre, che, amandolo infinitamente, sollevaronsi a suo favore.

Cosroe nel dilatar coll'armi i confini del dominio Persiano, si era tanto inoltrato con le sue conquiste verso l'Oriente, che avea tolto ad Asbite, re di Cambaja, il regno e la vita. Dalla licenza de' vincitori non avea potuto salvarsi alcuno della regia famiglia, fuori della principessa Emira, figlia del suddetto Asbite, la quale, dopo aver lungamente peregrinato, persuasa alfine e dall'amore che avea già concepito per Siroe, e dal desiderio di vendicar la morte del proprio padre, si ridusse nella corte di Cosroe in abito virile, col nome d'Idaspe, dove dissimulando l'odio suo, ignota a tutti, fuori che a Siroe, seppe tanto avanzarsi nella grazia del re, che ne divenne il più amato confidente. Su tali fondamenti, tratti in parte dalla storia Bizantina, ed in parte verisimilmente ideati, ravvolgonsi gli avvenimenti del Dramma.

# INTERLOCUTORI -

COSROE. re di Persia, amante di Laodice.

SIROE, primogenito del medesimo, amante di Emira.

MEDARSE, secondogenito di Cosroe.

EMIRA, principessa di Cambaja, in abito d'uomo sotto nome d'Idaspe, amante di Siroe.

LAODICE, amante di Siroe e sorella d'Arasse.

ARASSE, generale dell'armi Persiane, ed amico di Siroe.

La scena è nella città di Seleticia.

# SIROE

# ATTO PRIMO

# SCENA PRIMA.

Gran tempio dedicato al Sole con ara e simulacro del medesimo.

COSROE, SIROE, MEDARSE.

COSROE

Fight io non son del regno
Men padre che di voi. Se a voi degg'io
Il mio tenero affetto, al regno io deggio
Un successore, in cui
Della real mia sede
Riconosca la Persia un degno erede.
Oggi un di voi sia scelto: e quello io voglio
Che meco il soglio ascenda,
E meco il freno a regolarne apprenda.
Felice me, se pria
Che m'aggravi le luci il sonno estremo,
Potrò veder sì glorioso il figlio,
Che in pace, o fra le squadre
Giunga la gloria ad oscurar del padre.

MEDARSE

Tutta dal tuo volere La mia sorte dipende.

SIROE

E in qual di noi

Il più degno ritrovi?.

COSROE

Eguale è il merto.

Amo in Siroe il valore,
La modestia in Medarse;
In te l'animo altero, (1)
La giovanile etade in lui mi spiace;
Ma i difetti d'entrambi il tempo e l'uso
A poco a poco emenderà. Frattanto
Temo che a nuovi sdegni
La mia scelta fra voi gli animi accenda.
Ecco l'ara, ecco il Nume:
Giuri ciascun di tollerarla in pace,
E giuri al nuovo erede
Serbar, senza lagnarsi, ossequio e fede.

SIROE

(Che giuri il labbro mio? Ah no!)

MEDARSE

Pronto ubbidisco. (Il re son io.)

A te, Nume fecondo,
Cui tutti deve i pregi suoi natura,
S'offre Medarse, e giura
Porgere al nuovo rege il primo omaggio.
Il tuo benigno raggio,
S'io non adempio il giuramento intero,
Splenda sempre per me torbido e nero.

COSROE

Amato figlio! Al Nume,

(1) A Siroe.

Siroe, t'accosta, e dal minor germano.

Ubbidienza impara.

MEDARSE
Ei pensa e tace.
c o s r o e

Deh, perchè la mia pace Ancor non assicuri?

Perchè tardi? che pensi?

SIROE

E vuoi ch'io giuri?

Questa ingiusta dubbiezza Abbastanza m'offende. E quali sono I vanti onde Medarse aspiri al trono? Tu sai, padre, tu sai Di quanto lo prevenne il nascer mio. Era avvezzo il mio core Già gl'insulti a soffrir d'empia fortuna, Quando udì il genitore I suoi primi vagiti entro la cuna. Tu sai di quante spoglie Siroe finora i tuoi trionfi accrebbe: Tu sai quante ferite Mi costi la tua gloria. Io sotto il peso Gemea della lorica in faccia a morte Fra il sangue ed il sudore; ed egli intanto Traeva in ozio imbelle Fra gli amplessi paterni i giorni oscuri. Padre, sai tutto questo e vuoi ch'io giuri?

So ancor di più. Fin del nemico Asbite So ch'Emira la figlia Amasti a mio dispetto; e mi rammento Che sospirar ti vidi Nel di ch'io tolsi a lui la vita e il regno. Odio allor mi giurasti; E se Emira vivesse, Chi sa fin dove il tuo furor giungesse.

SIROE

Appaga pure, appaga
Quel cieco amor che a me ti rende ingiusto.
Sconvolgi per Medarse
Gli ordini di natura. Il vegga in trono
Dettar leggi la Persia; e me frattanto
Confuso tra la plebe
De'popoli vassalli
Imprimer vegga in su l'imbelle mano
Baci servili al mio minor germano.
Chi sa, vegliano i Numi
In ajuto agli oppressi. Egli è secondo
D'anni e di merti, e ci conosce il mondo.

COSROE

Infine alle minacce, Temerario, t'inoltri? Io voglio . . .

MEDARSE

Ah padre!

Non ti sdegnare. A lui concedi il trono: Basta a me l'amor tuo.

COSROE

No, per sua pena Voglio che in questo di suo re t'adori: Voglio oppresso il suo fasto; e veder voglio Qual mondo s'armi a sollevarlo al soglio.

Se il mio paterno amore Sdegna il tuo core altero, Più giudice severo
Che padre a te sarò.
E l'empia fellonia,
Che forse volgi in mente,
Prima che adulta sia,
Nascente opprimerò. (1)

# SCENA II.

SIROE B MEDARSE.

SIROE

E puoi senza arrossirti Fissar, Medarse, in sul mio volto i lumi?

Olà, così favella Siroe al suo re? Sai che de'giorni tuoi Oggi l'arbitro io sono? Cerca di meritar la vita in dono.

SIROE

Troppo presto t'avanzis
A parlar da monarca. In su la fronte
La corona paterna ancor non hai;
E per pentirsi al padre
Rimane ancor di questo giorno assai.

# SCENA III.

EMIRA in abito d'uomo col nome d'Idaspe, E DETTR

EMIRA

Perche di tanto sdegno, Principi, vi accendete? Ah cessino una volta Le fraterne contese. In sì bel giorno D'amor, di genio eguali Seleucia vi rivegga e non rivali.

MEDARSE

A placar m'affatico Gli sdegni del germano: Tutto sopporto, e m'affatico in vano.

· S I B O E

Come finge modestia!

EMIRA

È a me palèse

L'umiltà di Medarse.

S.I R O E

Ahacaro Idaspe,

È suo costume antico D'insultar simulando.

. MEDARSE

Il senti, amico? (1)

Quant'odio in seno accolga Vedilo al volto acceso, al guardo bieco.

EMIRA

Parti; non l'irritar; lasciami seco. (2)

(1) Ad Emira.

(2) A Medarse.

SIROE

Perfido!

MEDARSE

Oh Dio! m'oltraggi Senza ragion. Deh tu lo placa, Idaspe:

Digli che adoro in lui Della Persia il sostegno e il mio sovrano.

EMIRA

Vanne. (1)

MEDARSE.

(Il trionfo mio non è lontano.) (2)

SCENA IV.

EMIRA & SIROE. 4

SIROE ...

 ${f B}_{ t ELLA}$  Emira adorata.

EMIRA

Taci, non mi scoprir: chiamami Idaspe.

SIROE

Nessun ci ascolta, e solo A me nota qui sei. Senti qual torto io soffro Dal padre ingiusto.

EMIRA

Io già l'intesi; e intanto

Siroe che fa? Riposa

Stupido e lento in un letargo indegno!

(1) A Medarse.

(2) Parte.

E allor che perde un regno, Quasi inerme fanciullo, armi non trova, Onde contrasti al suo destin crudele, Che infecondi sospiri e che querele?

SIROE

Che posso far?

EMIRA

Che puoi?

Tutto potresti. A tuo favor di sdegno Arde il popol fedele. Un colpo solo Il tuo trionfo affretta, Ed unisce alla tua la mia vendetta.

. SIROE

Che mi chiedi, mia vita?

EMIRA

Un colpo io chiedo

Necessario per noi. Sai qual io sia?

SIROE

Lo so: l'idolo mio, L'Indica principessa, Emira sei.

EMIRA

Ma quella io sono, a cui da Cosroe istesso Asbite il genitor fu già svenato; Ma son quella infelice, Che sotto ignoto ciel, priva del regno, Erro lontan dalle paterne soglie, Per desio di vendetta, in queste spoglie.

SIROE

Oh Dio! per opra mia Nella reggia t'avanzi, e giungi a tanto, Che di Cosroe il favor tutto possiedi; E ingrata a tanti doni Puoi rammentarti e la vendetta e l'ira?

EMIRA

Ama Idaspe il tiranno, e non Emira. Pensa, se tua mi brami, Ch'io voglio la sua morte.

SIROE

Ed io potrei

Da Emira essere accolto Immondo di quel sangue, E coll'orror d'un parricidio in volto?

EMIRA

Ed io potrei spergiura Veder del padre mio l'ombra negletta, Pallida e sanguinosa Girarmi intorno, e domandar vendetta; E fra le piume intanto Posar dell'uccisore al figlio accanto?

SIROE

Dunque . . .

EMIRA

Dunque, se vuoi Stringer la destra mia; Siroe, già sai Che devi oprar.

> SIROE Non lo sperar giammai.

> > EMIRA

Senti: se il tuo mi nieghi, È gia pronto altro braccio. In questo giorno Compir l'opra si deve; e sono io stessa Premio della vendetta. Il colpo altrui Se la tua destra prevenir non osa, Non salvi il padre, e perderai la sposa.

Tom. I.

SIROE

Ah non son questi, o cara, Que'sensi onde addolcivi il mio dolore. Qui l'odio ti conduce, E fingi a me che ti conduca amore.

EMIRA

Io ti celai lo sdegno, Finchè Cosroe fu padre; or ch'è tiranno, Vendicar teco volli i torti miei; Nè il figlio in te più ritrovar credei.

SIROE

Parricida mi brami! E sì gran pena Merta l'ardir di averti amata?

EMIRA

Assai

M'è palese il tuo cor: no, che non m'ami.

SIROE

Non t'amo?

EMIRA

Ecco Laodice: ella, che gode L'amor tuo, lo dirà.

SIROE

Soffro costei

Sol per Cosroe che l'ama: in lei lusingo Un potente nemico.

# SCENA V.

LAODICE E DETTI.

EMIRA:

ALFIN giungesti

A consolar, Laodice, un fido amante. Oh quante volte, oh quante Ei sospirò per te!

> LAODICE L'afferma Idaspe,

Il crederò.

EMIRA

Ti dirà Siroe il resto.

SIROE

(Che nuovo stil di tormentarmi è questo!)

LAODICE

E potrei lusingarmi Che s'abbassi ad amarmi, (1) Prence illustre, il tuo cor?

EMIRA

Per te sicuro

È l'amor suo.

SIROE

Per lei? (2)

EMIRA

Taci, spergiuro. (3)

LAODICE

E rende amor sì poco

(1) A Siroe. (2) Piano ad Emira. (3) Piano a Siroe.

Il suo labbro loquace?

EMIRA

Sai che un fido amatore avvampa, e tace.

LAODICE

Ma il silenzio del labbro Tradiscon le pupille; ed ei nè meno Gira un guardo al mio volto; anzi confuso Stupidi fissa in terra i lumi suoi. Direi che disapprova i detti tuoi.

EMIRA

Eh Laodice, t'inganni, Siroe tu non conosci; io lo conosco, D'Idaspe egli ha rossore.

SIROE

Non è vero, idol mio. (1)

EMIRA

Sì, traditore. (2)

LAODICE

Siroe rossor! Sinora Taccia non ha; ma, se v'è taccia in lui, Sai ch'è l'ardir, non la modestia.

EMIRA

Amore

Cangia affatto i costumi; Rende il timido audace, Fa l'audace modesto.

SIROE

(Che nuovo stil di tormentarmi è questo!)

EMIRA

Meglio è lasciarvi in pace. A'fidi amanti Ogni altra compagnia troppo è molesta.

(1) Piano ad Emira,

(2) Piano a Siroe.

LAODICE

Idaspe, e pur mi resta Un gran timor ch'ei non m'inganni.

EMIRA

**Affatto** 

Condannar non ardisco il tuo sospetto. Mai nel fidarsi altrui Non si teme abbastanza; il so per prova: Rara in amor la fedeltà si trova.

D'ogni amator la fede
È sempre mal sicura:
Piange, promette e giura;
Chiede, poi cangia amore,
Facile a dir che muore,
Facile ad ingannar.
E pur non ha rossore
Chi un dolce affetto obblia,
Come il tradir non sia
Gran colpa nell'amar. (1)

SCENA VI.

SIROE E LAODICE.

#### LAODICE

Siroe, non parli? Or di che temi? Idaspe Più presente non è; spiega il tuo foco.

SIROE

(Che importuna!) Ah Laodice, Scorda un amor, che è tuo periglio e mio.

<sup>(1)</sup> Parte.

Se Cosroe che t'adora, Giunge a scoprir...

LAODICE

Non paventar di lui;

Nulla saprà.

SIROE

Ma Idaspe . . . •

LAODICE

Idaspe è fido

E approva il nostro amore.

SIROE

Non è sempre d'accordo il labbro e il core,

LAODICE

Ci tormentiamo in vano, S'altra ragion non v'è, per cui si ponga Tanto affetto in obblio.

SIROE

Altre ancor ve ne son. Laodice, addio.

LAODICE

Senti: perchè tacerle?

SIROE

Oh Dio! risparmia

La noja a te d'udirle,

A me il rossor di palesarle.

LAODICE

E vuoi

Sì dubbiosa lasciarmi? Eh dille, o caro.

SIROE

(Che pena!) Io le dirò . . . No, no, perdona, Deggio partir .

LAODICE Nol soffrirò se pria L'arcano non mi sveli.

S'IROE Un'altra volta

Tutto saprai.

LAODICE No, no.

SIROE

Dunque m'ascolta.

Ardo per altra fiamma, e son fedele A più vezzosi rai: Non t'amerò, non t'amo, e non t'amai. E se speri ch'io possa Cangiar voglia per te, lo speri in vano: Mi sei troppo importuna. Ecco l'arcano.

> Se il labbro amor ti giura, Se mostra il ciglio amor, Il labbro è mentitor, T'inganna il ciglio. Un altro cor procura; Scordati pur di me; E sia la tua mercè Questo consiglio. (1)

# SCENA VII.

#### LAODICE.

E tollerar potrei Così acerbo disprezzo? Ah non fia vero. Si vendichi l'offesa: ei non trionfi

<sup>(1)</sup> Parte.

Del mio rossor. Mille nemici a un punto Contro gli desterò: farò che il padre Nell'affetto e nel regno Lo creda suo rival: farò che tutte Arasse il mio germano A Medarse in aita offra le schiere. E se non godo appieno, Non sarò sola a sospirare almeno.

### SCENA VIII.

ARASSE E DETTA.

ARASSE

D<sub>1</sub> te, germana, in traccia Sollecito ne vengo.

Ed opportuno

Giungi per me.

ARASSE

Più necessaria mai

L'opra tua non mi su.

LAODICE

Nè mai più ardente

Bramai di favellarti. Or sappi...

ARASSE

Ascolta.

Cosroe, di sdegno acceso, Vuol Medarse sul trono. Il cenno è dato Del solenne apparato: il popol freme, Mormorano le squadre. Tu dell'ingiusto padre Svolgi, se puoi, lo sdegno; Ed in Siroe un eroe conserva al regno.

LAODICE

Siroe un eroe! T'inganni: ha un alma in seno Stoltamente feroce, un cor superbo, Che solo è di sè stesso Insano ammirator, che altri non cura; E che tutto in tributo Il mondo al suo valor crede dovuto.

ARASSE

Che insolita favella! E credi . . .

LAODICE

E credo

Necessaria per noi la sua ruina. La caduta è vicina: Non t'opporre alla sorte.

ARASSE

E chi mai fece

Così cangiar Laodice?

LAODICE

Penetrar quest'arcano a te non lice.

ARASSE

Condannerà ciascuno Il tuo genio volubile e leggiero.

LAODICE

Costanza è spesso il variar pensiero.

O placido il mare
Lusinghi la sponda,
O porti con l'onda
Terrore e spavento,
È colpa del vento,
Sua colpa non è.

S'io vo con la sorte Cangiando sembianza, Virtù l'incostanza Diventa per me. (1)

# SCENA IX.

#### ARASSE.

Non tradirò per lei L'amicizia e il dover. Chi sa qual sia La taciuta cagione, ond'è sdegnata? Sarà ingiusta o leggiera: è stile usato Del molle sesso. Oh quanto, Quanto, donne leggiadre, Saria più caro il vostro amore a noi, Se costanza e beltà s'unisse in voi!

L'onda che mormora
Tra sponda e sponda,
L'aura che tremola
Tra fronda e fronda,
È meno instabile
Del vostro cor.
Pur l'alme semplici
De' folli amanti
Sol per voi spargono
Sospiri e pianti,
E da voi sperano
Fede in amor. (2)

# SCENA X.

Camera interna di Cosnoz, con tavolino e sedia.

SIROE con foglio.

SIROE

All'insidie d'Emira
Si tolga il genitor. Con questo foglio,
Di mentiti caratteri vergato,
Si palesi il periglio,
Ma si celi l'autor. Se il primo io taccio,
Tradisco il padre; e se il secondo io svelo,
Sacrifico il mio ben. Così... Ma parmi (1)
Che il re s'inoltri a questa volta. Oh Dio!
Che farò? S'ei mi vede,
Dubiterà che venga
Da me l'avviso, ed a scoprirgli il reo
M'astringerà. Meglio è celarsi. O Numi,
Da voi difesa sia
Emira, il padre, e l'innocenza mia.

# SCENA XI.

COSROE, SIROE in disparte, POI LAODICE.

COSROE

Che da un superbo figlio Prenda leggi il mio cor, troppo sarei Stupido in tollerarlo. E quale, o cara, (2)

<sup>(1)</sup> Posa il foglio sul tavolino.

<sup>(2)</sup> Vedendo Landice.

108

Insolita ventura a me ti guida?

LAODICE

Vengo a chieder disesa. In questa reggia Non basta il tuo savor perch'io non tema. V'è chi m'oltraggia, e chi m'insulta.

COSROE

A tanto

Chi potrebbe avanzarsi?

LAODICE

E il mio delitto

È l'esser fida a te.

COSROE

Scopri l'indegno,

E lascia di punirlo a me la cura.

LAODICE

Un tuo figlio procura Di sedurre il mio amor; perch'io ricuso Di renderlo contento, Minaccia il viver mio.

SIROE

(Numi, che sento!)

OSBOE

Dell'amato Medarse

Esser colpa non può. Siroe è l'audace.

LAODICE

Pur troppo è ver. Tu vedi Qual uopo ho di soccorso. Imbelle e sola Contro un figlio real che far poss'io?

SIROE

(Tutto il mondo congiura a danno mio.)

COSROE

Anche in amor costui

Rivale ho da soffrir! Tergi i bei lumi, Rassicurati, o cara. Ah Siroe ingrato, (1) Ancor questo da te! Cosroe non sono, S'io non farò . . . Basta . . . vedrai . . .

SIROE

(Che pena!)

LAODICE

(Fu mio saggio consiglio Il prevenir l'accusa.)

> COSROE Indegno figlio! (2)

LAODICE

S'io preveder potea Nel tuo cor tanto affanno, avrel... (Qual foglio Stupido ei legge e impallidisce!)

COSROE

Oh Numi!

E che di più funesto Può minacciarmi il Ciel! Che giorno è questo! (3)

LAODICE Che ti affligge, o signor?

SCENA XII.

MEDARSE B DETTI.

MEDARSE

Padre, io ti miro

Cangiato in volto.

(1) Passeggiando.

<sup>(2)</sup> Siede, e s'avvede del foglio, lo prende e legge da sè. (3) S'alza.

COSROE Ah! senti,

Caro Medarse, e inorridisci.

MEDARSE

(Un foglio!)

LAODICE

(Che mai sarà!)

 $\textbf{C} \hspace{0.1cm} \textbf{O} \hspace{0.1cm} \textbf{S}^{:} \hspace{0.1cm} \textbf{R} \hspace{0.1cm} \textbf{O} \hspace{0.1cm} \textbf{E}$ 

Cosroe, chi credi amico, (1)

Insidia la tua vita. In questo giorno Il colpo ha da cader. Temi in ciascuno Il traditor. Morrai se i tuoi più cari Della presenza tua tutti non privi. Chi t'avvisa è fèdel; credilo e vivi.

LAODICE

Gelo d'orror.

COSROE

E qual pietà crudele
È il salvarmi oosì? Da mano ignota
Mi vien l'avviso, e mi si tace il reo!
Dunque temer degg'io
Gli amici, i figli? In ogni tazza ascosa
Crederò la mia morte? In ogni acciaro
La minaccia crudel vedrò scolpita?
E questo è farmi salvo? E questa è vita?

SIROE

(Misero genitor!)

MEDARSE

(Non si trascuri

Si opportuna occasion.)

(1) Legge.

COSROE

Medarse tace,

Laodice non favella?

LAODICE

Io son confusa.

MEDARSE

S'io non parlai finor, volli al tuo sdegno Un reo celar, che ad ambi è caro. Alfine, Quando giunge all'estremo il tuo cordoglio, Non ho cor di tacerlo. È mio quel foglio.

SIROE

(Ah mentitor!)

COSROE

L'empio conosci, e ancora

L'ascondi all'ira mia?

MEDARSE

Padre adorato, (1)

Perdona al traditor: basti che salvi Siano i tuoi giorni. Ah! non voler nel sangue Di questo reo contaminar la mano. Chi t'insidia è tuo figlio, è mio germano.

SIROE

(Che tormento è tacer!)

COSROE

Sorgi. A Medarse

Chi l'arcano scoprì?

MEDARSE

Fu Siroe istesso.

LAODICE

Chi'l crederebbe?

(1) S'inginocchia.

MEDARSE

Ei mi volea compagno

Al crudel parricidio. In van m'opposi; La tua morte giurò: perciò Medarse In quel foglio scoprì l'empio desio.

SIROE

Medarse è un traditor. Quel foglio e mio. (1)

MEDARSE

(Oh ciel!)

LAODICE

(Che veggio mai!)

COSROE

Siroe nascoso

Nelle mie stanze!

MEDARSE Il suo delitto è certo.

SIRQE

Ei mente. A te mi trasse Il desio di salvarti. Un core ardito Ti desidera estinto, e sei tradito.

# SCENA XIII.

EMIRA sotto nome d'Idaspe, E DETTI.

#### EMIRA

Chi tradisce il mio re? Per sua difesa Ecco il braccio, ecco l'armi.

(1) Si scopre.

SIROE

(Solo Idaspe mancava a tormentarmi.)

COSROE

Vedi, amico, a qual pena (1)

Mi serba il ciel.

LAODICE

(Che inaspettati eventi!)

EMIRA

Donde l'avviso? È noto il reo? (2)

MEDARSE

Medarse

Tutto svelò.

SIROE

ll germano

T'inganna, Idaspe; io palesai l'arcano.

COSROE

Dunque, perchè non scopri L'insidiator?

SIROE

Dirti di più non deggio.

EMIRA

Perfido! e in questa guisa
Di mentita virtù copri il tuo fallo?
A chi giovar pretendi? Hai già tradito
L'offensore e l'offeso. Ei non è salvo;
Interrotto è il disegno;
E vanti per tua gloria un foglio indegno?
Traditore, io vorrei . . .
Ah! questi impeti miei, (3)
Signor, perdona: è il mio dover che parla.

(1) Dà il foglio ad Emira, la quale (2) Rende il foglio a Cosroe. lo legge da sè. (3) A Cosroe.

Tom. I.

Perchè son fido al padre, Io non rispetto il figlio: È mio proprio interesse il tuo periglio.

LAODICE

(Che ardir!)

COSROE

Quanto ti deggio, amato Idaspe! Impara, ingrato, impara. Egli è straniero, Tu sei mio sangue: il mio favore a lui, A te donai la vita; e pure, ingrato, Ei mi difende, e tu m'insidii il trono.

SIROÉ

Difendermi non posso, e reo non sono.

M E D A R S E

L'innocente non tace; io già parlai.

EMIRA

Via, che pensi? Che fai? Chi giunse a tanto, Può ben l'opra compir. Tu non rispondi? So perchè ti confondi. Hai pena e sdegno Che del tuo core indegno Tutta l'infedeltà mi sia palese: Perciò taci, e arrossisci; Perciò nè meno in volto osi mirarmi.

SIROE

(Solo Idaspe mancava a tormentarmi.)

COSROE

Medarse, quel silenzio Giustifica l'accusa.

M E D A R S E

Io non mentisco.

EMIRA

Se un mentitor si cerca,

Siroe sarà.

SIROE

Ma questo è troppo, Idaspe.

Non ti basta? Che vuoi?

EMIRA

Vo'che tu assolva

Da'sospetti il mio re.

SIROE

Che dir poss'io?

EMIRA

Di che il tuo fallo è mio. Di pur ch'io sono Complice del delitto; anzi che tutta È tua la fedeltà, la colpa è mia. Capace ancor di questo egli saria. (1)

COSROE

Ma lo sarebbe in van. Facile impresa L'ingannarmi non è. So la tua fede.

EMIRA

Così fosse per te di Siroe il core.

COSROE

Lo so ch'è un traditore. Ei non procura Difesa, nè perdono.

SIROE

Disendermi non posso, e reo non sono.

MEDARSE

E non è reo chi niega Al padre un giuramento?

LAODICE

Non è reo l'ardimento Del tuo foco amoroso?

(1) A Cosroe,

COSROE

Non è reo chi nascoso Io stesso ho qui veduto?

EMIRA

Non è reo chi ha potuto Recar quel foglio, e si sgomenta e tace Quando seco io ragiono?

SIROE

Tutti reo mi volete, e reo non sono.

La sorte mia tiranna
Farmi di più non può:
M'accusa, e mi condanna
Un'empia ed un germano,
L'amico e il genitor.
Ogni soccorso è vano,
Che più sperar non so.
So che fedel son io,
E che la fede, oh Dio!
In me diventa error. (1)

# SCENA XIV.

COSROE, EMIRA, MEDARSE, LAODICE.

COSROE

OLA', s'osservi il prence. (2)

EMIRA

Alla tua cura

Io veglierò.

(1) Parte.

(2) Alle guardie verso la soena.

MEDARSE
Quand'hai tant'alme fide,
Paventi un traditor?

LAODICE Troppo t'affanni.

COSROE

Chi sa qual sia fedele, e qual m'inganni?

EMIRA

E puoi temer di me?

COSROE No, caro Idaspe.

Anzi tutta confido Al tuo bel cor la sicurezza mia. Scopri l'indegna trama, Ed in Cosroe difendi un re che t'ama.

EMIR'A

Ad anima più fida Commetter non potevi il tuo riposo. Del mio dover geloso, il sangue istesso Io verserò, signor, quando non basti Tutta l'opra e il consiglio.

COSROE

Trovo un amico allor che perdo un figlio.

Dal torrente che ruina
Per la gelida pendice,
Sia riparo a un infelice
La tua bella fedeltà.
Il periglio s'avvicina;
A fuggirlo è incerto il piede:
Se gli manca la tua fede,
Altra scorta un re non ha. (1)

(1) Parte.

### SIROE

### SCENA XV.

### EMIRA, MEDARSE, LAODICE.

MEDARSE

Avresti mai creduto In Siroe un traditor?

LAODICE

Tanto infedele

Lo prevedesti, e temerario tanto?

EMIRA

E qual viltade è questa
D'insultar chi non v'ode? Alfin dovrebbe
Più rispetto Medarse ad un germano,
A un principe Laodice:
Non sempre delinquente è un infelice.

MEDARSE.

Che pietà!

LAODICE

Che difesa!

MEDARSE

E tu finora

Non l'insultasti?

LAODICE

Or qual cagion ti muove

A sdegnarti con noi?

EMIRA

A me lice insultarlo, e non a voi.

MEDARSE

Così presto ti cangi? Or lo difendi, Or lo vorresti oppresso. EMIRA

A voi par ch'io mi cangi, e son l'istesso.

LAODICE

L'istesso! Io non t'intendo.

MEDARSE

Eh non produce

Sì diversa favella un sol pensiero.

EMIRA

So che strano vi sembra, e pure è vero.

Vedeste mai sul prato
Cader la pioggia estiva?
Talor la rosa avviva
Alla viola appresso:
Figlio del prato istesso
È l'uno e l'altro fiore;
Ed è l'istesso umore,
Che germogliar li fa.
Il cor non è cangiato,
Se accusa, o se difende:
Una cagion m'accende
Di sdegno e di pietà. (1)

<sup>(1)</sup> Parte.

## SCENA XVI.

#### LAODICE & MEDARSE.

#### LAODICE

Gran mistero in que'detti Idaspe asconde.

MEDARSE

Semplice, e tu lo credi? A te dovrebbe

Esser nota la corte. È di chi gode

Del principe il favor questo il costume.

Gli enigmi artifiziosi

Sembrano arcani ascosi. Allor che il volgo

Gl'intende men, più volentier gli adora,

Figurandosi in essi

Quel che teme, o desia, ma sempre in vano;

Che v'è spesso l'enigma, e non l'arcano.

LAODICE

Non credo che sian tali D'Idaspe i sensi. È ver ch'io non gl'intendo, Ma vo, quando l'ascolto, Cangiando al par di lui voglia e pensiero; Nè so più quel che temo, o quel che spero.

L'incerto mio pensier
Non ha di che temer,
Di che sperar non ha;
E pur temendo va,
Pur va sperando.
Senza saper perchè,
N'andò così da me
La pace in bando. (1)

(1) Parte.

# SCENA XVII.

#### MEDARSE.

Gran cose io tento; e l'intrapreso inganno Mostra il premio vicino. In mezzo a tanti Perigliosi tumulti io non pavento. Non si commetta al mar chi teme il vento.

Fra l'orror della tempesta,
Che alle stelle il volto imbruna,
Qualche raggio di fortuna
Già comincia a scintillar.

Dopo sorte sì funesta
Sarà placida quest'alma,
E godrà tornata in calma
I perigli rammentar.

# ATTO SECONDO

### SCENA PRIMA.

Parco reale.

LAODICE, POI SIROE.

LAODICE

Che funesto piacere È mai quel di vendetta! Figurata, diletta, Ma lascia, conseguita, il pentimento. Lo so ben io, che sento Del periglio di Siroe in mezzo al core Il rimorso e l'orrore.

SIROE

Alfin, Laodice,

Sei vendicata: a me soffrir conviene La pena del tuo fallo.

LAODICE

Amato prence,

Così confusa io sono, Che non ho cor di favellarti.

SIROE

Avesti

Però cor d'accusarmi.

LAODICE

Un cieco sdegno,

Figlio del tuo disprezzo,

Persuase l'accusa. Ah! tu perdona, Perdona, o Siroe, un violento amore: Mi punisce abbastanza il mio dolore. Non soffrirai della menzogna il danno: Io scoprirò l'inganno. Saprà Cosroe ch'io fui...

SIROE

La tua ruina
Non fa la mia salvezza. Anche innocente
Di questa colpa, io di più grave errore
Già son creduto autor. Taci: potrebbe
Destar la tua pietà nuovi sospetti
D'amorosa fra noi
Segreta intelligenza.

E qual emenda
Può farmi meritare il tuo perdono?
Tu me l'addita: a quanto
Prescriver mi vorrai pronta son io;
Ma poi scordati, o caro, il fallo mio.

SIROE

Più nol rammento; e se ti par che sia La sofferenza mia di premio degna, Più non amarmi.

Ch Dio! come potrei
Lasciar sì dolci affetti in abbandono?
s i r o r

Questo da te domando unico dono.

LAODICE.

Mi lagnerò tacendo Del mio destino avaro;

#### SIROE

Ma ch'io non t'ami, o caro, Non lo sperar da me. Crudele! in che t'offendo, Se resta a questo petto Il misero diletto Di sospirar per te? (1)

# SCENA II.

SIROE, poi EMIRA sotto nome d'Idaspe.

SIROE

Come quel di Laodice, Potessi almen lo sdegno Placar dell'idol mio.

> емика Fermati, indegno.

SIROE

Ancor non sei contenta?

EMIRA

Ancor pago non sei?

SIROE

Forse ritorni

Ad insultare un misero innocente?

EMIRA

Vai forse al genitore

A palesar quel che taceva il foglio?

SIROE

Quel foglio in che t'offese? Io son creduto Reo del delitto, e mel sopporto e taccio.

(1) Parte.

#### EMIRA

Ed io, crudel, che faccio Qualor t'insulto? Assicurar procuro Cosroe della mia se più per tuo scampo, Che per la mia vendetta.

#### SIROE

Ah! dunque, o cara, Fa più per me. Perdona al padre, o almeno, Se brami una vendetta, aprimi il seno.

#### EMIRA

Io confonder non so Cosroe col figlio. Odio quello, amo te; vendico estinto Il proprio genitore.

> SIROE E il mio che vive

Per legge di natura anch' io difendo. Sempre della vendetta Più giusta è la difesa.

#### EMIRA

La generosa impresa
Dunque tu siegui; io seguirò la mia.
Ma sai però qual sia
Il debito d'entrambi? A noi che siamo
Figli di due nemici,
È delitto l'amor; dobbiamo odiarci.
Tu devi il mio disegno
Scoprire a Cosroe, io prevenir l'accusa;
Tu scorgere in Emira il più crudele
Implacabil nemico, in Siroe io deggio
Abborrir d'un tiranno il figlio indegno.
Cominci in questo punto il nostro sdegno. (1)
(1) In atto di partire.

SIROE

Mio ben, t'arresta.

EMIRA Ardisci

Di chiamarmi tuo bene? Unir pretendi Il fido amante ed il crudel nemico, E ti mostri a un istante Debol nemico ed infedele amante.

SIROE

A torto l'amor mio . . .

EMIRA

Taci: l'amore

È nell'odio sepolto. Parlami di furore, Parlami di vendetta, ed io t'ascolto.

SIROE

Dunque così degg'io . . .

EMIRA

Sì, scordarti d'Emira.

SIROE

Emira addio.

Mi vuoi reo, mi vuoi morto; T'appagherò. Del tradimento al padre Vado a scoprirmi autor; la tua fierezza Così sarà contenta. (1)

EMIRA

Sentimi, non partir.

SIROE

Che vuoi ch'io senta?

Lasciami alla mia sorte.

<sup>(1)</sup> In atto di partire.

EMIRA

Odi: non giova

Nè a me, nè a Cosroe il farti reo.

SIROE

Ma basta

Per morire innocente. Ascolta. Alfine Son più figlio, che amante: a me non lice E vivere e tacer. Tutto palese Al genitor farò, quando non possa Toglierlo in altra guisa al tuo furore.

EMIRA

Va pur, va, traditore; Accusami, o t'accusa; a tuo dispetto Il contrario io farò. Vedrem di noi Chi troverà più fede. (1)

SIROE

Il mio sangue si chiede, Barbara, il verserò. L'animo acerbo Pasci nel mio morir. (2)

### SCENA III.

COSROE senza guardie, E DETTI.

COSROE

Che fai, superbo?

(Oh Dei!)

Cosror Contro un mio fido

(1) Vuol partire.

(2) Tira la spada.

Stringi il brando, o fellon? Niega se puoi; Or non v'è chi t'accusi. Il guardo mio Non s'ingannò. Dì che mentisco anch'io.

SIROE

Tutto è vero; io son reo; tradisco il padre, Son nemico al germano, insulto Idaspe: Mi si deve la morte. Ingiusto sei Se la ritardi adesso. Non curo uomini e Dei; Odio il giorno, odio tutti, odio me stesso.

EMIRA

(Difendetelo, o Numi.)

COSROE

Olà, costui s'arresti.(1)

EMIRA

Ei non volea

Offendermi, o signor. Cieco di sdegno Forse contro di sè volgea l'acciaro.

COSROE

In van cerchi un riparo Con pietosa menzogna al suo delitto. Perchè fuggir?

EMIRA

La fuga

Tema non era in me.

SIROE

Taci una volta,

Idaspe, taci: il mio maggior nemico È chi più mi soccorre. Il mio tormento Termini col morir.

<sup>(1)</sup> Escono alcune guardie.

cosroe Sarai contento.

Pochi istanti di vita Ti restano, infedel.

> EMIRA Mio re, che dici?

Necessaria a'tuoi giorni È la vita di Siroe. Ei non ancora I complici scoprì: morrebbe seco Il temuto segreto.

> COSROE E vero. Oh quanto

Deggio al tuo amor! Vegliami sempre a lato.

SIROE

Forse incontro al tuo fato Corri così. Non può tradirti Idaspe?

EMIRA

Io tradirlo?

SIROE

In ciascuno Può celarsi il nemico. Ah non fidarti: Chi sa l'empio qual è?

> Cosroe Chetati, e parti.

SIROE
Mi credi infedele;
Sol questo m'affanna.
Chi sa chi t'inganna?
(Che pena è tacer!)
Sei padre, son figlio;
Mi scaccia, mi sgrida:

Ma pensa al periglio,

Ton. I.

Ma poco ti fida, Ma impara a temer. (1)

SCENA IV.

#### COSROE ED EMIRA.

#### EMIRA

(Pensoso è il re.)

COSROE

(Per tante prove e tante So che il figlio è infedel; ma pur que'detti . . .)

EMIRA

(Forse crede a'sospetti, Che Siroe suggerì.)

COSROE

(Tradirmi Idaspe!

Per qual ragion?)

FMIRA

(S'ei di mia se paventa,

Perdo i mezzi al disegno. Or non m'osserva: Siam soli; il tempo è questo.)

COSROE

(Un reo l'accusa

Per render forse il fallo suo minore.)

EMIRA

(La vittima si sveni al genitore.) (2)

<sup>(1)</sup> Parte con guardie.

<sup>(2)</sup> Snuda la spada per ferir Cosroe.

### SCENA V.

#### MEDARSE E DETTI.

MEDARSE

SIGNORE.

EMIRA

(Oh Dei!)

MEDARSE

Perchè quel serro, Idaspe?

EMIRA

Per deporlo al suo piè. V'è chi ha potuto
Farlo temer di me: Troppo geloso
Io son dell'onor mio.
Io traditore! Oh Dio!
Nel più vivo del cor Siroe m'offese.
Finchè si scopra il vero,
Eccomi disarmato e prigioniero.

COSROE

Che fedeltà!

MEDAGRSE ::

Forse il german procura

Divider la sua colpa.

CORSOE

Idaspe, torni

Per mia difesa al fianco tuo la spada.

EMIRA'

Perdonami, o signor; quando è in periglio D'un sovrano la vita, ha corpo ogni ombra. Prima dall'alma sgombra Quell'idea che m'oltraggia, e al fianco mio Poscia per tuo riparo Senza taccia d'error torni l'acciaro.

COSROE

No no, ripiglia il brando.

EMIRA.

Ubbidirti non deggio.

, COSROE

Io tel comando.

EMIRA

Così vuoi, non m'oppongo. Almen permetti Ch'io la reggia abbandoni, acciò non dia Di novelli sospetti Colpa l'invidia all'innocenza mia.

COSROE

Anzi voglio che Idaspe Sempre de'giorni miei vegli alla cura.

EMIRA

Io?

COSROE

Sì.

EMIRA

Chi m'assicura
Della fede di tanti, a cui commessa
È la tua vita? Io debitor sarei
Della colpa d'ognun. S'io fossi solo...

COSROE

E solo esser tu dei. Fra le reali guardie Le più fide tu scegli: a tuo talento Le cambia e le disponi; e sia tuo peso Di scoprir chi m'insidia.

EMIRA

Al regio cenno

Ubbidirò; nè dal mio sguardo accorto Potrà celarsi il reo. (Son quasi in porto.)

Sgombra dall'anima
Tutto il timor;
Più non ti palpiti
Dubbioso il cor:
Riposa, e credimi
Ch'io son fedel.
Se al mio regnante,
Se al dover mio
Per un istante
Mancar poss'io,
Con me si vendichi
Sdegnato il Ciel. (1)

SCENA VI.

COSROE & MEDARSE.

MEDARSE

Non è piccola sorte Che uno stranier così fedel ti sia. Ma non basta, o mio re; maggior riparo Chiede il nostro destin.

Sarai nel giro
Di questo di tu mio compagno al soglio:
E opporsi a due regnanti
Non potrà facilmente un folle orgoglio.

(1) Parte.

MEDARSE

Anzi il tuo amor l'irrita. Ha già sedotta Del popolo fedel Siroe gran parte. Si parla e si minaccia. Ah! se non svelli Dalla radice sua la pianta infesta, 'Sempre per noi germoglierà funesta. Atroce, ma sicuro Il rimedio sarà. Reciso il capo, Perde tutto il vigore L'audacia popolare.

COSROE Ah! non ho core.

MEDARSE

Anch'io gelo in pensarlo. Altro non resta Dunque per tua salvezza Che appagar Siroe, e sollevarlo al trono. Volentier gli abbandono La contesa corona. Andrò lontano Per placar l'ira sua. Se questo è poco, Sazialo del mio sangue, aprimi il seno. Sarò felice appieno, Se può la mia ferita Render la pace a chi mi diè la vita.

COSROE

Sento per tenerezza Il ciglio inumidir. Caro Medarse, Vieni al mio sen. Perchè due figli eguali Non diemmi il Ciel?

MEDARSE

Se ricusar potessi Di scemar, per salvarti, i giorni miei, Degno di sì gran padre io non sarei. Deggio a te del giorno i rai; E per te come vorrai, Saprò vivere o morir. Io vivrò, se la mia vita È riparo alla tua sorte; Io morrò, se la mia morte Può dar pace al tuo martir. (1)

### SCENA VII.

#### COSRQE.

Pru' dubitar non posso; È Siroe l'infedel. Vorrei punirlo, Ma risolver non so; che in mezzo all'ira Per lui mi parla in petto Un resto ancor del mio paterno affetto.

Fra sdegno ed amore,
Tiranni del core,
L'antica sua calma
Quest'alma perdè.
Geloso del trono,
Pietoso del figlio,
Incerto ragiono,
Non trovo consiglio,
E intanto non sono
Nè padre, nè re. (2)

## SCENA VIII.

Appartamenti terreni corrispondenti ai giardini.

SIROE senza spada, ED ARASSE.

#### ARASSE

Chi ricusa un'aita, Giustifica il rigor della sua sorte. Disperato e non forte, Prence, ti mostri allor che in me condanni Un zelo che fomenta Del popolo il favor per tuo riparo.

SIROE

L'ira del fato avaro Tollerando si vince.

ANASSE

Al merto amica

Rade volte è fortuna; e prende a sdegno Chi meno a lei, che alla virtù, si affida.

SIROE

L'alma che in me s'annida, Più che felice e rea, Misera ed innocente esser desia.

ARASSE

Un'innocenza obblia, Che avria nome di colpa. Il volgo suole Giudicar dagli eventi, e sempre crede Colpevole colui che resta oppresso.

SIROE

Mi basta di morir noto a me stesso.

ARAS & E

Ad onta ancor di questa Rigorosa virtù, sarà mia cura Toglierti all'ira dell'ingiusto padre. Il popolo e le squadre Solleverò per così giusta impresa.

SIROE

Ma questo è tradimento, e non difesa.

ARASSE

Se pugnar non sai col fato,
Innocente sventurato;
Basto solo al gran cimento,
Quando langue il tuo valor.
Rende giusto il tradimento
Chi punisce il traditor. (1)

SCENA IX.

MEDARSE B DETTO.

MEDARSE

Come! nessuno è teco?

SIROE

Ho sempre a lato

La crudel compagnia di mie sventure.

MEDARSE

Son già quasi sicure Le tue felicità. Deve a momenti Qui venir Cosroe; e forse A consolarti ei viene. SIROE

Or vedi quanto

Sventurato son io: del padre in vece Giunse Medarse.

> MEDARSE Il tuo piacer saria

Poter senza compagno Seco parlar. Porresti in uso allora Lusinghe e prieghi, e ricoprir con arte Sapresti il mal talento. Semplice, se lo speri; io nol consento.

SIROE

T'inganni; a me non spiace Favellar te presente: Chi delitto non ha, rossor non sente. Pena in vederti è il sovvenirmi solo, Ch'abbia fonte comune il sangue nostro.

M E D A R S E Sarà mio merto e la corona e l'ostro.

# SCENA X.

COSROE, EMIRA col nome d'Idaspe, E DETTI.

COSROE

Veglia, Idaspe, all'ingresso; e il cenno mio Nelle vicine stanze Laodice attenda.

> EMIRA Ubbidirò. (1)

(1) Si ritira in disparte.

COSROE

Medarse,

Parti.

MEDARSE

Ch'io parta! E chi difende intanto, Signor, le mie ragioni?

COSROE

lo le difendo.

SIROE

Resti, se vuol.

· COSROE

No, teco

Solo esser voglio.

MEDARSE. E puoi fidarti a lui?

COSROE

Più oltre non cercar. Vanne.

MEDARSE

Ubbidisco.

Ma poi . . .

COSROE

Taci, Medarse, e t'allontana.

MEDARSE

(Mi cominci a tradir, sorte inumana.) (1)

### SIROE

### SCENA XI.

COSROE, SIROE, EMIRA in disparte.

COSROE

Sient, Siroe, e m'ascolta, (1)
Io vengo, qual mi vuoi, giudice o padre.
Mi vuoi padre? Vedrai
Fin dove giunga la clemenza mia.
Giudice vuoi ch'io sia?
Sosterro teco il mio real decoro.

SIROE

Il giudice non temo, il padre adoro. (2)

COSROE

Posso sperar dal figlio Ubbidito un mio cenno? Infin ch'io parlo, Taci; e mostrami in questo il tuo rispetto.

SIROE

Fin che vuoi, tacerò, così prometto.

EMIRA

COSROE

(Che dir vorrà?)

Di mille colpe reo, Siroe, tu sei. Per questa volta soffri Che le rammenti. Un giuramento io chiedo Per riposo del regno, e tu ricusi: Ti perdono, e t'abusi

Ti perdono, e t'abusi Di mia pietà. Mi fa palese un foglio, Che v'è tra'miei più cari un traditore;

(1) Cosroe siede.

(2) Siede.

E mentre il mio timore ' Or da un lato, or dall'altro erra dubbioso, Io veggo te nelle mie stanze ascoso. Che più? Medarse istesso Scopre i tuoi falli...

E creder puoi veraci...

COSROE

Serbami la promessa; ascolta e taci.

EMIRA

(Misero prence!)

COSROE

Ognun di te si lagna.

Hai sconvolta la reggia; alcun sicuro Dal tuo fasto non è, Medarse insulti; Tenti Laodice e la minacci; Idaspe In fin su gli occhi miei svenar procuri; Nè ti basta. I tumulti a danno mio Ne'popoli risvegli...

> SIROE ... Ah! son fallaci...

COSROE

Serbami la promessa; ascolta e taci.
Vedi da quanti oltraggi
Quasi sforzato a condannarti io sono;
E pur tutto mi scordo, e ti perdono.
Torniam, figlio, ad amarci: il reo mi svela,
O i complici palesa. Un padre offeso
Altra emenda non chiede
Dall'offensor che pentimento e fede.

EMIRA

(Veggio Siroe commosso.

Ah mi scoprisse mai!)

SIRÓE

Parlar non posso.

COSROE

Odi, Siroe. Se temi
Per la vita del reo, paventi in vano.
Se quel tu sei, nel confessarlo al padre
Te stesso assolvi, e ti fai strada al trono!
Se tu non sei, ti dono,
Pur che noto mi sia, salvo l'indegno.
Ecco se vuoi, la real destra in pegne.

E-MIRA

(Ahimè!)

SIROE

Quando sicuri Siano dal tuo castigo i tradimenti, Dirò...

EMIRA

Non ti rammenti.

Che il tuo cenno, signor, Laodice attende?

SIROE

(Oh Dei!)

COSROE

Lo so, parti.

EMIRA

Dirò frattanto . . .

COSROE

Dì ciò che vuoi.

EMIRA

T'ubbidirò fedele.

(Perfido, non parlar.) (1)

(1) A Siroe.

SIROE

(Quanto è crudele!)

COSROE

Spiegati e ricomponi I miei sconvolti affetti. Or perchè taci? Perchè quel turbamento?

> SIROE Oh Dio!

COSROÉ

T'intendo:

Al nome di Laodice Resister non sapesti. In questo ancora T'appagherò: già ti prevenni. Io svelo La debolezza mia: Laodice adoro; Con mio rossore il dico; e pure io voglio Cederla a te. Sol dalla trama ascosa Assicurami, o figlio, e sia tua sposa.

SIROE

Forse non crederai . . .

EMIRA

Chiedea Laodice

Importuna l'ingresso: acciò non fosse A te molesta, allontanar la feci.

COSROE

E parti?

4

EMIRA

Sì, mio re.

COSROE

Vanne, e l'arresta.

EMIRA

Vado. (Mi vuoi tradir?) (1)

SIROE

(Che pena è questa!)

COSROE

Parla: Laodice è tua. Di più che brami? Dubbioso ancor ti veggio?

SIROE

Sdegno Laodice, e favellar non deggio.

COSROE

Persido, alsin tu vuoi (1)
Morir da traditor, come vivesti.
Che più da me vorresti?
Ti scuso, ti perdono;
Ti richiamo sul trono;
Colei che m'innamora
Ceder ti voglio, e non ti basta ancora?
La mia morte, il mio sangue
È il tuo voto, lo so; saziati indegno.
Solo, e senza soccorso
Gia teco io son; via ti soddissa appieno:
Disarmami, inumano, e m'apri il seno.

EMIRA

E chi tant'ira accende? Così senza difesa In periglio lasciarti a me non lice. Eccomi al fianco tuo.

> cosroe Venga Laodice.

SIROE

Signor, se amai Laodice, Punisca il Ciel...

(1) S'alza.

## ATTO SECONDO

145

Cosror Non irritar gli Dei Con novelli spergiuri.

#### SCENA XII.

LAODICE R DETTI.

#### LAODICE

Eccomi a'cenni tuoi.

COSROE Siroe, m'ascolta.

Questa è l'ultima volta
Che offro uno scampo. Abbi Laodice e il trono,
Se vuoi parlar; ma se tacer pretendi,
In carcere crudel la morte attendi.
Resti Idaspe in mia vece. A lui confida
L'autor del fallo. In libertà ti lascio
Pochi momenti: in tuo favor gli adopra.
Ma se il fulmine poi cader vedrai,
La colpa è tua, che trattener nol sai.

Tu di pietà mi spogli,
Tu desti il mio furor;
Tu solo, o traditor,
Mi fai tiranno.
Non dirmi, no, spietato;
E il tuo crudel desio,
Ingrato, e non son io
Che ti condanno. (1)

(1) Parte.

Tom. I.

## SCENA XIII.

SIROE, EMIRA, LAODICE.

SIROE

(CHE risolver degg'io?)

EMIRA

Felici amanti,
Delle vostre fortune oh quanto io godo!
Oh Persia avventurosa,
Se, imitando la sposa,
I figli prenderan forme leggiadre,
E se avran fedeltà simile al padre!

SIROE

(E mi deride ancor!)

LAODICE

Secondi il Cielo

Il lieto augurio. Ei però tace, e parmi Irresoluto ancor.

Parla. Saria (1)

Stupidità, se più tacessi.

SIROE

Oh Dei!

Lasciami in pace.

EMIRA

Il re sai che t'impose

Di sceglier, me presente, Il carcere, o Laodice.

(1) A Siroe.

LAODICE Or che risolvi?

SIROE

Per me risolva Idaspe: il suo volere Sarà legge del mio. Frattanto io parto, E vo fra le ritorte L'esito ad aspettar della mia sorte.

EMIRA

Ma, prence, io non saprei...

SIROE

Sapesti assai

Tormentarmi finora.

(Provi l'istessa pena Emira ancora.)

Fra'dubbj affetti miei
Risolvermi non so.
Tu pensaci; tu sei (1)
L'arbitro del mio cor.
Vuoi che la morte attenda?
La morte attenderò;

Vuoi che per lei m'accenda? Eccomi tutto amor. (2)

SCENA XIV.

EMIRA E LAODICE.

EMIRA

(A costei che dirò?)

(1) Ad Emira.

LAODICE Da'labbri tuoi

(5) Parte.

.

Ora dipende, Idaspe, Il riposo d'un regno e il mio contento.

EMIRA

Di Siroe, a quel ch'io sento, Senza noja Laodice Le nozze accetteria.

> LAODICE Sarei felice.

> > EMIRA

Dunque l'ami?

LAODICE L'adoro.

EMIRA

E speri la sua mano . . .

LAODICE

Stringer per opra tua.

EMIRA

Lo speri in vano.

LAODICE

Perchè?

EMIRA

Posso svelarti un mio segreto?

LAODICE

Parla.

EMIRA

Del tuo sembiante.

Perdonami l'ardire, io vivo amante.

LAODICE

Di me!

EMIRA

Sì. Chi mai puote Mirar, senz'avvampar, quell'aureo crine, Quelle vermiglie gote, Le labbra coralline, Il bianco sen, le belle Due rilucenti stelle? Ah se non credi Qual foco ho in petto accolto, Guarda, e vedrai che mi rosseggia in volto.

LAODICE

E tacesti . . .

EMIRA

Il rispetto

Muto finor mi rese.

LAODICE

Ascolta, Idaspe:

Amarti non poss'io.

EMIRA

Così crudele! oh Dio!

LAODICE

Se è ver che m'ami,

Servi agli affetti miei. L'amato prence Con virtù di te degna a me concedi.

EMIRA

Oh questo no; troppa virtù mi chiedi.

LAODICE

Siroe si perde.

EMIRA

Il Cielo

Gl'innocenti difende.

L'AODICE .

E se la speme

Me pietosa ti finge, ella t'inganna.

EMIRA

Tanto meco potresti esser tiranna?

LAODICE .

T'odierò fin ch'io viva; e non potrai Riderti de'miei danni.

E'MIRA

Saranno almen comuni i nostri affanni.

LAODICE

Amico il Fato
Mi guida in porto,
E tu spietato
Mi fai perir.
Ti renda Amore
Per mio conforto
Tutto il dolore
Che fai soffrir. (1)

### SCENA XV.

#### EMIRA.

Sì diversi sembianti
Per odio e per amore or lascio, or prendo,
Ch'io me stessa talor nè meno intendo.
Odio il tiranno, ed a svenarlo io sola
Mille non temerei nemiche squadre;
Ma penso poi che del mio hene è padre.
Amo Siroe, e mi pento
D'esser io la cagion del suo periglio;
Ma penso poi che del tiranno è figlio.
Così sempre il mio core
È infelice nell'odio e nell'amore.

<sup>(1)</sup> Parte.

Non vi piacque, ingiusti Dei, Ch'io nascessi pastorella; Altra pena or non avrei Che la cura d'un'agnella, Che l'affetto d'un pastor. Ma chi nasce in regia cuna, Più nemica ha la fortuna Che nel trono ascosi stanno E l'inganno ed il timor.

# ATTO TERZO

### SCENA PRIMA.

Cortile.

#### COSROE ED ARASSE.

COSROE

No, no; voglio che mora. Abbastanza finora Pietosa a me per lui parlò natura.

ARASSE

Signor, chi t'assicura Che, Siroe ucciso, il popolo ribelle Non voglia vendicarlo; e quando speri I tumulti sedar, non sian più fieri?

COSROE

Sollecito e nascosto Previeni i sediziosi. A lor si mostri, Ma reciso, del figlio il capo indegno. Vedrai gelar lo sdegno, Quando manchi il fomento.

ARASSE.

Innanzi a questo

Violento rimedio, altro possiamo Men funesto tentarne.

COSROE

E quale? Ho tutto

Posto in uso finora: Idaspe ed io

Sudammo in vano. Il figlio contumace

Morto mi vuol, ricusa i doni e tace.

ARASSE

Dunque degg'io . . .

COSROE

Sì, vanne: è la sua morte

Necessaria per me. Pronuncio, Arasse, Il decreto fatal; ma sento, oh Dio! Gelarsi il core, inumidirsi il ciglio: Parte del sangue mio verso nel figlio.

ARASSE

Ubbidirò con pena; Ma pure ubbidirò. Di Siroe amico Io sono, è ver, ma son di te vassallo; E sa ben la mia fede, Che al dover di vassallo ogni altro cede.

Al tuo sangue io son crudele.
Per serbarti fedeltà.
Quando vuol d'un re l'affanno
Per sua pace un reo trafitto,
È virtù l'esser tiranno,
E delitto è la pietà. (1)

COSROE

Finchè del Ciel nemico
Io non provai lo sdegno,
Mi fu dolce la vita, e dolce il regno:
Ma quando il conservarli
Costa al mio cor così crudel ferita,
Grave il regno è per me, grave è la vita.

<sup>(1)</sup> Parte.

## SCENA II.

#### LAODICE E DETTO:

#### LAODICE

M10 re, che fai? Freme alla reggia intorno Un sedizioso studi che Siroe chiede.

COSROE

L'avrà, l'avra. Già d'un mio fido al braccio La sua morte è commessa; e forse adesso Per le aperte ferite Fugge l'anima rea. Così gliel rendo.

LAODÍGE

Misera me, che intendo! 'E che facesti mai!

GOSROE

Che feci? Io vendicai L'offesa maestà, l'amore offeso, I tuoi torti ed i miei.

LAODEE

Ah che ingannato sei! Sospendi il cenno. Nell'amor tuo giammai Il prence non t'offese; io t'ingannai.

COSROE

Che dici!

LAODSC S

Amore in vano Chiesi da Siroe, e il suo disprezzo volli Con l'accusa punir.

cosroe
Tu ancor tradirmi?

LAODICE

Si, Cosroe, ecco la rea: Questa s'uccida, e l'innocente viva.

COSROE

Innocente chi vuol la morte mia? Viva chi t'innamora? È reo di fellonia; È reo perchè ti piace, e vo'che mora.

LAODICE

La vita d'un tuo figlio è sì gran dono, Ch'io temeraria sono, Se spero d'ottenerlo! A che giovate, Sembianze sfortunate? Se placarti non sanno, Mai non m'amasti, e fu l'amore inganno.

COSROE

Pur troppo, amma ingrata, io t'adorai.
Fin della Persia al trono
Sollevarti volea; nè tutto ho detto.
Ho mille cure in petto,
Ti conosco infedele,
E pur, chi'l crederia? nell'alma io sento
Che sei gran parte ancor del mio tormento.

LAQDICE

Dunque alle mie preghiere Cedi, o signor. Sia salvo il prence, e poi Uccidimi, se vuoi. Sarò felice, Se il mio sangue potrà...

COSROE

Parti, Laodice.

Chiedendo la sua vita, Colpa gli accresci, e il tuo pregar m'irrita. LAODICE
Se il caro figlio
Vede in periglio,
Diventa umana
La tigre Ircana,
E lo difende
Dal cacciator.
Più fiero core
Del tuo non vidi;
Non senti amore,
La prole uccidi;
Empio ti rende
Cieco furor. (1)

SCENA III.

COSROE, POI EMIRA.

COSROE

VEDIAM fin dove giunge Del mio destino il barbaro rigore: Tutto soffrir saprò...

Rendi, o signore,
Libero il prence al popolo sdegnato.
Minaccia in ogni lato
Co'fremiti confusi
La plebe insana; e s'ode in un momento
Di Siroe il nome in cento bocche e cento.

<sup>(1)</sup> Parte.

COSROR

Tanto crebbe il tumulto?

RHIRA

Ogni alma vile
Divien superba. In mille destre e mille
Splendono i nudi acciari, e fuor dell'uso
I tardi vecchi, i timidi fanciulli,
Fatti arditi e veloci,
Somministrano l'armi ai più feroci.

COSROE

Se ancor pochi momenti L'impeto si sospende, io più nol temo.

EMIRA

Perchè?

COSROE

Già il fido Arasse

Corse à svenar per mio comando il figlio.

EMIRA

E potesti così ... Rivoca, oh Dio! La sentenza funesta: Nunzio n'andrò di tua pietade io stesso ... Porgimi il regio impronto.

COSROB

In van lo chiedi:

La sua morte mi giova.

EMIRA

Ah Cosroe, e come

Così da te diverso? E dove or sono Tante virtù già tue compagne al trono? Che mai dirà la Persia? Il mondo che dirà? Fosti finora Amor de' tuoi vassalli, Terror de' tuoi nemici:
L'armi tue vincitrici
Colà sul ricco Gange,
Colà del Nilo in su le foci estreme
E l'Indo e l'Etiòpe ammira e teme:
Quanto perdi in un punto! Ah, se ti scordi
Le leggi di natura,
Un fatto sol tutti i tuoi pregi oscura.
Deh con miglior consiglio...

COSR.OE

Ma Siroe è un traditor.

EMIRA

Ma Siroe è figlio;

Figlio che di te degno,
Dalle paterne imprese
L'arte di trionsar sì bene apprese;
Che su bambino ancora
La delizia di Cosroe e la speranza.
So che a pugnar qualora
Partisti armato, o vincitor tornasti,
Gli ultimi e i primi baci erano i suoi:
Ed ei lieto e sicuro
Al tuo collo stendea la mano imbelle;
Nè il sanguinoso lume
Temea dell'elmo, o le tremanti piume.

COSROE

Che mi rammenti!

EMIRA

Ed or quel figlio istesso,

Quello s'uccide: e chi l'uccide? Il padre.

COSROE

Oh Dio! Più non resisto.

EMIRA

Ah se alcun premio.

Merita la mia sè, Siroe non mora.

Vado? Risolvi. Or ora

Trattener non potrai la sua ferita.

COSROE

Prendi, vola a salvarlo. (1)

EMIRA

Io torno in vita.

SCENA IV.

ARASSE E DETTI.

EMIRA

Arasse! Oh Cieli!

COSROE

Ah che turbato ha il ciglio!

EMIRA

Vive il prence?

ARASSE

Non vive.

EMIRA

Ah Siroe!

COSROE

Oh figlio!

ARASSE

Ei cadde al primo colpo; e l'alma grande Sul moribondo labbro

(1) Gli dà l'impronto regio.

Soltanto s'arrestò, finchè mi disse: Difendi il padre: e poi fuggì dal seno.

COSROE

Deh soccorrimi, Idaspe, io vengo meno.

EMIRA

Tu, barbaro, tu piangi! E chi l'uccise? Scellerato, chi fu? Di chi ti lagni? Va, tiranno, e dal petto, Mentre palpita ancor, svelli quel core. Sazia il furore interno, Torna di sangue immondo, Mostro di crudelta, furia d'Averno, Vergogna della Persia, odio del mondo.

COSROE

Così mi parla Idaspe! È stolto, o finge?

EMIRA

Finsi finor, ma solo Per trafiggerti il cor.

> COSROE Che mai ti feci?

EMIRA

Empio, che facesti? Lo sposo m'uccidesti; Per te padre non ho, non ho più trono. Io son la tua nemica, Emira io sono.

COSROE

Che sento!

ARASSE Oh meraviglia!

COSROE

Adesso intendo

Chi mi sedusse il figlio.

EMIRA

È ver, ma invano

Di sedurlo tentai. Per mia vendetta E per tormento tuo, perfido, il dico: Sappi ch'ei ti difese Dall'odio mio; ch'ei ti recò quel foglio; Che innocente morì; ch'ogni sospetto, Ch'ogni accusa è fallace.

Va, pensaci; e, se puoi, riposa in pace.

COSROE

Serba, Arasse, al mio sdegno, Ma fra' ceppi, costei.

ARASSE
Pronto ubbidisco.

Olà, deponi . . .

EMIRA

Io stessa

Disarmo il fianco mio; prendi. T'inganni (1) Se credi spaventarini. (2)

COSROE

Ah parti, ingrata:

D'un'alma disperata L'odiosa compagnia troppo m'affligge.

EMIRA

Perchè tu resti afflitto, Basta la compagnia del tuo delitto. (3)

<sup>(1)</sup> Da la spada ad Arasse, il quale (2) A Cosroe, presala entra, e poi esce con guardie. (3) Parte con guardie.

### SCENA V.

#### COSROE ED ARASSE.

COSROB

Ove son? Che m'avvenne? E vivo ancora!

ARASSE

Consolati, signor. Pensa per ora A conservarti il vacillante impero; Pensa alla pace tua.

> cosror Pace non spero.

Ho nemici i vassalli, Ho la sorte nemica; il cielo istesso Astri non ha per me, che sian felici; Ed io sono il peggior de' miei nemici.

Gelido in ogni vena

Scorrer mi sento il sangue: L'ombra del figlio esangue M'ingombra di terror.

E per maggior mia pena Veggio che fui crudele A un'anima fedele, A un innocente cor. (1)

### SCENA VI.

ARASSE, poi EMIRA con guardie e senza spada.

#### ARASSE

Kitorni il prigioniero. I miei disegni Secondino le stelle. Olà, partite. (1)

EMIRA

Che vuoi, d'un empio re più reo ministro? Forse svenarmi?

ARASSE

No; vivi e ti serba,

Illustre principessa, al tuo gran sposo. Siroe respira ancor.

> EMIRA Come!

ARASSE

La cura

D'ucciderlo accettai, ma per salvarlo.

EMIRA

Perchè tacerlo al padre

Pentito dell'error?

ARASSE

Parve pietoso,

Perchè più nol temea; se vivo il crede, La sua pietà di nuovo Diverrebbe timor. Cede alla tema Di forza la pietade:

Quella dal nostro, e questa

<sup>(1)</sup> Al comando d'Arasse le guardie conducono fuori Emira, indi partono.

Solo dall'altrui danno in noi si desta.

EMIRA

Siroe dov'è?

ARASSE

Fra'lacci

Attende la sua morte.

EMIRA

E nol salvasti ancor?

ARASSE

Prima degg'io

I miei fidi raccorre, Per scorgerlo sicuro ove lo chiede Il popolo commosso. Or, che dal padre Si crede estinto, avremo Agio bastante a maturar l'impresa.

EMIRA

Andiamo. Al vien Medarse!

ARASSE

Non sbigottirti: io partirò; tu resta I disegni a scoprir del prence infido. Fidati, non temer.

Di te mi fido. (1)

<sup>(1)</sup> Parte Arasse.

## SCENA VII.

#### EMIRA & MEDARSE.

#### EMIRA

CHE ti turba, o signor?

MEDARSE

Tutto è in tumulto,

E mi vuoi lieto, Idaspe?

EMIRA

(Ignota ancor gli son.) Dunque n'andiamo Ad opporci a' ribelli.

MEDARSE

Altro soccorso

Chiede il nostro periglio. A Siroe io vado.

EMIRA

E liberar vorresti

L'indegno autor de' nostri mali?

MEDARSE

Eh tanto

Stolto non son; corro a svenarlo.

EMIRA

Intesi,

Che già Siroe morì.

MEDARSE

Ma per qual mano?

EMIRA

Non so. Dubbia e confusa

Giunse a me la novella. E tu nol sai?

MEDARSE

Nulla seppi.

EMIRA

Saranno

Popolari menzogne.

MEDARSE

Estinto o vivo

Siroe trovar mi giova.

EMIRA

Io ti precedo.

De'tuoi disegni avrai

Idaspe esecutor. (Scopersi assai.) (1)

### SCENA VIII.

#### MEDARSE.

Se la strada del trono
M'interrompe il germano, il voglio estinto.
È crudelta, ma necessaria; e solo
Questa aita permette
Di sì pochi momenti il giro angusto.
Ne' mali estremi ogni rimedio è giusto.
Benchè tinta del sangue fraterno,
La corona non perde splendor.
Quella colpa, che guida sul trono,
Sfortunata non trova perdono,
Ma felice, si chiama valor. (2)

### SCENA IX.

Luogo angusto e racchiuso nel castello destinato a Sinon per carcere.

SIROE, POI EMIRA.

SIROE

Son stanco, ingiusti Numi, Di soffrir l'ira vostra. A che mi giova Innocenza e virtù? Si opprime il giusto; S'innalza il traditor. Se i merti umani Così bilancia Astrea, O regge il caso, o l'innocenza è rea.

EMIRA

Arasse non mentì, vive il mio bene.

SIROE

Ed Emira fra tanti Rigorosi custodi a me si porta?

EMIRA

Questo impronto real fu la mia scorta.

SIROE

Come in tua man?

EMIRA L'ebbi da Cosroe istesso.

SIROE

Se del mio fato estremo Scelse te per ministra il genitore, Per così bella morte Io perdono alla sorte il suo rigore.

EMIRA

Senti Emira qual sia.

### SCENA X.

#### MEDARSE B DETTI.

#### MEDARSE

Non temete, o custodi; il re m'invia.

EMIRA

Oh Numi!

MEDARSE

Idaspe è qui! Senza il tuo brando Ti porti in mia difesa?

EMIRA

In su l'ingresso

Mel tolsero i custodi.
(Giungesse Arasse!)(1)

SIROE

Ad insultarmi ancora

Qui vien Medarse! E in qual rimoto lido Posso celarmi a te?

> MEDARSE Taci, o t'uccido. (2)

È lieve pena a un reo
La sollecita morte. Ancor sospendi
Qualche momento il colpo. Ei ne ravvisi
Tutto l'orror. Potrò sfogare intanto
Seco il mio sdegno antico.
Tu sai ch'è mio nemico, e che, stringendo
Contro di me fin nella reggia il ferro,

<sup>(1)</sup> Guardando per la scena.

<sup>(2)</sup> Snuda la spada.

Quasi a morte mi trasse.

SIROE

E tanto ho da soffrir?

EMIRA

(Giungesse Arasse!)(1)

SIROE

E Idaspe è così infido, Che unito a un traditor...

MEDARSE

Taci, o t'uccido.

SIROE

Uccidimi, crudel. Tolga la morte Tanti oggetti penosi agli occhi miei.

MEDARSE

Mori... (Mi trema il cor.)

EMIRA

(Soccorso, o Dei!)

MEDARSE

Sento, nè so che sia, Un incognito orror che mi trattiene.

SIROE

Barbaro, a che t'arresti?

EMIRA

(E ancor non viene!)(2)

MEDARSE

Chi mi rende sì vile?

EMIRA

Impallidisci!

Dammi quel ferro: io svenerò l'indegno; Io svellerò quel core. Io solo, io solo

(1) Guardando per la scena.

(2) Guardando per la scena.

Basto di tanti a vendicar gli oltraggi.

MEDARSE

Prendi; l'usa in mia vece. (1)

SIROE

A questo segno

Ti sono odioso?

EMIRA

Or lo vedrai, superbo:

Se speri alcun riparo . . .

Disenditi, mia vita; ecco l'acciaro. (2)

MEDARSE

Che fai, che dici, Idaspe? E mi tradisci Quando a te m'abbandono?

EMIRA

No, più non sono Idaspe; Emira io sono.

SIROE

(Che sarà!)

MEDARSE

Traditori,

Verranno ad un mio grido

I custodi a punir . . .

SIROE

Taci, o t'uccido.

<sup>(1)</sup> Dà la spada ad Emira.

## SCENA XI.

ARASSE con guardie E DETTI.

ARASSE

 $\mathbf{V}_{ exttt{IENI}}$ , Siroe.

MEDARSE Ah difendi,

Arasse, il tuo signor.

ARASSE Siroe difendo.

MEDARSE

Ah perfido!

ARASSE

Dipende (1)

La città dal tuo cenno. Andiam; consola Con la presenza tua tant'alme fide: Libero è il varco; e lascio Questi in difesa a te. Vieni e saprai, Quanto finor per liberarti oprai. (2)

<sup>(1)</sup> A Siroe.(2) Parte, e restano con Siroe le guardie.

## SCENA XII.

SIROE, EMIRA, MEDARSE.

MEDARSE

 ${f N}_{ t umi!}$  ognun m'abbandona.

EMIRA

Andiamo, o caro.

Dell'amica fortuna Non si trascuri il dono. Siegui i miei passi; ecco la via del trono.

SIROE

È pur vero, idol mio, Che non mi sei nemica? Oh Dio! che pena Il crederti infedele!

> EMIRA E tu potesti

Dubitar di mia fè?

SIROE .

Perdona, o cara: Tanto in odio alle stelle oggi mi vedo, Che per mio danno ogn'impossibil credo.

E M I R A
Ch'io mai vi possa
Lasciar d'amare,
Non lo credete,
Pupille care;
Nè men per gioco
V'ingannerò.
Voi foste e siete
Le mie faville,

E voi sarete, Care pupille, Il mio bel foco, Finch'io vivrò. (1)

## SCENA XIII.

SIROE E MEDARSE.

### MEDARSE

Sirioe, già so qual sorte Sovrasti a un traditor. Più della pena Mi sgomenta il delitto. Al soglio ascendi; Svenami pur, senza difesa or sono.

SIROE

Prendi (2) vivi, t'abbraccio, e ti perdono.

Se l'amor tuo mi rendi,

Se più fedel sarai,

Son vendicato assai,

Più non desio da te.

Sorte più bella attendi,

Spera più pace al core,

Or che al sentier d'onore

Volgi di nuovo il piè. (3)

<sup>(1)</sup> l'arte. (2) Gli da la spada.

<sup>(3)</sup> Parte con le guardie.

## SIROE

### SCENA XIV. ·

#### MEDARSE.

An con mio danno imparo Che la più certa guida è l'innocenza. Chi si fida alla colpa, Se nemico ha il destino, il tutto perde. Chi alla virtù s'affida, Benchè provi la sorte ognor funesta, Pur la pace dell'alma almen gli resta.

Torrente cresciuto
Per torbida piena,
Se perde il tributo
Del gel che si scioglie,
Fra l'aride sponde
Più l'onde non ha.
Ma il fiume che nacque
Da limpida vena,
Se privo è dell'acque
Che il verno raccoglie,
Il corso non perde,
Più chiaro si fa. (1)

# SCENA XV.

Gran piazza di Seleucia con veduta del palazzo reale e con apparato magnifico ordinato per la coronazione di Medarse, che poi serve per quella di Sirone. Nell'aprir della scena si vede una mischia tra i ribelli e le guardie reali, le quali sono rincalzate e fuggono.

COSROE, EMIRA, SIROE, l'uno dopo l'altro con ispada nuda, indi ARASSE con tutto il popolo. COSROE, difendendosi da alcuni congiurati, cade.

CORSOE

VINTO ancor non son io.

EMIRA

Arrestatevi, amici; il colpo è mio.

SIROE .

Ferma, Emira, che fai? Padre, io son teco: Non temer.

Empio Ciel!

COSROB

Figlio, tu vivi!

SIROE

Io vivo, e posso ancora Morir per sua difesa.

COSROE

E chi su mai,

Che serbò la tua vita?

ARASSE

Io la serbai.

Libero il prence io volli,

Non oppresso il mio re. Di più non chiede Il popolo fedel. Se il tuo contento Non fa la mia discolpa, Puoi la colpa punir.

> Cosroe Che bella colpa!

# SCENA ULTIMA.

MEDARSE, LAODICE E DETTI.

MEDARSE

 $\mathbf{P}_{\mathtt{ADRE}.}$ 

LAODICE

Signor.

M E D A R S E Del mio fallir ti chiedo

Il perdono o la pena.

LAODICE

Anch' io son rea;

Vengo al giudice mio: l'incendio acceso In gran parte io destai.

> cosroe Siroe è l'offeso.

SIROE

Nulla Siroe rammenta. E tu, mio bene, (1) Deponi alfin lo sdegno. Ah mal s' unisce Con la nemica mia la mia diletta: O scordati l'amore o la vendetta.

(1) Ad Emira.

#### EMIRA

Più resister non posso. Io con l'esempio Di sì bella virtù l'odio abbandono.

COSROE

E perchè quindi il trono Sia per voi di piacer sempre soggiorno, Siroe sarà tuo sposo.

Oh lieto giorno! (1)

Ecco, Persia, il tuo re. Passi dal mio Su quel crin la corona: io stanco alfine Volentier la depongo. Ei, che a giovarvi Fu da' prim'anni inteso, Saprà con più vigor soffrirne il peso.

#### CORO

I suoi nemici affetti
Di sdegno e di timor
Il placido pensier
Più non rammenti.
Se nascono i diletti
Dal grembo del dolor,
Oggetto di piacer
Sono i tormenti.

<sup>(1)</sup> Siegue l'incoronazione di Siroe.

• 

# CATONE IN UTICA

1727.

# 

# ARGOMENTO

 $oldsymbol{D}_{ ext{OPO}}$  la morte di Pompeo, il di lui contradditore Giulio Cesare, fattosi perpetuo Dittatore, si vide rendere omaggio non solo da Roma e dal senato, ma da tutto il resto del mondo, fuor che da Catone il minore, senator romano, poi detto Uticense dal luogo di sua morte: uomo venerato come padre della patria, non men per l'austera integrità de' costumi, che pel valore; grande amico di Pompeo ed acerbissimo difensore della libertà. Questi avendo raccolti in Utica i pochi avanzi delle disperse milizie Pompejane, coll'ajuto di Juba re de' Numidi, fedelissimo alla Repubblica, ebbe costanza di opporsi alla felicità del vincitore. Cesare vi accorse con esercito numeroso, e benchè in tanta disparità di forze fosse sicuro di opprimerlo, pure in vece di minacciarlo, innamorato della virtù di lui, non trascurò offerta, o preghiera per farselo amico. Ma quegli ricusando aspramente ogni condizione, quando vide disperata la difesa di Roma, volle almeno, uccidendosi morir libero. Cesare a tal morte diè segni di altissimo dolore, lasciando in dubbio alla posterità, se fosse più ammirabile la generosità di lui, che venerò a si alto segno la virtù nei suoi nemici, o la costanza dell'altro, che non volle sopravvivere alla libertà della patria. Tutto ciò si ha dagli storici; il resto è verosimile.

# INTERLOCUTORI

CATONE.

CESARE.

MARZIA, figlia di Catone, ed amante acculta di Cesare.

ARBACE, principe reale di Numidia, amico di Catone, ed amante di Marzia.

EMILIA, vedova di Pompeo.

FULVIO, Legato del senato romano a Catone; del partito di Cesare, ed amante di Emilia.

Per comodo della musica cambieremo il nome di Cornelia, vedova di Pompeo, in Emilia, e quello del giovane Juba, figlio dell'altro Juba re di Numidia, in Arbace.

La scena è in Utica, città dell'Affrica.

# CATONE

# ATTO PRIMO

SCENA PRIMA.

Sala d'armi.

CATONE, MARZIA, ARBACE.

#### MARZIA

Perche sì mesto, o padre? Oppressa è Roma, Se giunge a vacillar la tua costanza. Parla; al cor d'una figlia La sventura maggiore Di tutte le sventure è il tuo dolore.

#### ARBACE

Signor, che pensi? In quel silenzio appena Riconosco Catone. Ov'è lo sdegno Figlio di tua virtù? dov'è'l coraggio? Dove l'anima intrepida e feroce? Ah se del tuo gran core L'ardir primiero è in qualche parte estinto, Non vi è più libertà, Cesare ha vinto.

#### CATONE

Figlia, amico, non sempre La mestizia, il silenzio È segno di viltade; e agli occhi altrui

Si confondon sovente La prudenza e il timor. Se penso e taccio, Taccio e penso a ragion. Tutto ha sconvolto Di Cesare il furor. Per lui Farsaglia E di sangue civil tepida ancora; Per lui più non si adora Roma, il senato; al di cui cenno un giorno Tremava il Parto, impallidia lo Scita: Da barbara ferita Per lui su gli occhi al traditor d'Egitto Cadde Pompeo trafitto; e solo in queste D'Utica anguste mura Mal sicuro riparo Trova alla sua ruina La fuggitiva libertà Latina. Cesare abbiamo a fronte, Che d'assedio ne stringe; i nostri armati Pochi sono e mal fidi. In me ripone La speme, che le avanza, Roma che geme al suo tiranno in braccio; E chiedete ragion, s'io penso e taccio?

MARZIA

Ma non viene a momenti Cesare a te?

Di favellarti ei chiede;
Dunque pace vorrà.

Sperate in vano,
Che abbandoni una volta
Il desio di regnar. Troppo gli costa,
Per deporlo in un punto.

# ATTO PRIMO

MARZÍA

Chi sa: figlio è di Roma Cesare ancor.

CATONE

Ma un dispietato figlio, Che serva la desia; ma un figlio ingrato, Che per domarla appieno Non sente orror nel lacerarle il seno.

ARBACE

Tutta Roma non vinse Cesare ancora. A superar gli resta Il riparo più forte al suo furore.

CATONE

E che gli resta mai?

ARBACE
Resta il tuo core.

Forse più timoroso
Verrà dinanzi al tuo severo ciglio,
Che all' Asia tutta ed all' Europa armata:
E, se dal tuo consiglio
Regolati saranno, ultima speme
Non sono i miei Numidi. Hanno altre volte
Sotto duce minor saputo anch' essi
All'aquile Latine in questo suolo
Mostrar la fronte e trattenere il volo.

M'è noto; e il più nascondi Tacendo il tuo valor, l'anima grande,

A cui, suorchè la sorte D'esser figlia di Roma altro non manca.

ARBACE

Deh tu, signor, correggi

Questa colpa non mia. La tua virtude Nel sen di Marzia io da gran tempo adoro. Nuovo legame aggiungi Alla nostra amista; soffri ch'io porga Di sposo a lei la mano: Non mi sdegni la figlia, e son Romano.

MARZIA

Come! Allor che paventa La nostra libertà l'ultimo fato, Che a'nostri danni armato Arde il mondo di bellici furori, Parla Arbace di nozze, e chiede amori?

CATONE

Deggion le nozze, o figlia,
Più al pubblico riposo,
Che alla scelta servir del genio altrui.
Con tal cambio d'affetti
Si meschiano le cure. Ognun difende
Parte di sè nell'altro; onde muniti
Di nodo sì tenace,
Crescon gl'imperi, e stanno i regni in pace.

ARBACE

Felice me, se approva Al par di te con men turbate ciglia Marzia gli affetti miei.

> CATONE Marzia è mia figlia.

MARZIA

Perchè tua figlia io sono, e son Romana, Custodisco gelosa Le ragioni, il decoro Della patria e del sangue. E tu vorrai Che la tua prole istessa, una che nacque Cittadina di Roma e fu nudrita All'aura trionfal del Campidoglio, Scenda al nodo d'un re?

> ARBACE (Che bell'orgoglio!) CATONE

Come cangia la sorte,
Si cangiano i costumi. In ogni tempo
Tanto fasto non giova; e a te non lice
Esaminar la volontà del padre.
Principe, non temer; fra poco avrai
Marzia tua sposa. In queste braccia intanto (1)
Del mio paterno amore
Prendi il pegno primiero, e ti rammenta
Ch'oggi Roma è tua patria. Il tuo dovere,
Or che Romano sei,
È di salvarla o di cader con lei.

Con sì bel nome in fronte
Combatterai più forte:
Rispetterà la sorte
Di Roma un figlio in te.
Libero vivi; e quando
Te'l nieghi il fato ancora,
Almen come si mora,
Apprenderai da me. (2)

<sup>(1)</sup> Catone abbraccia Arbace.

# SCENA II.

#### MARZIA ED ARBACE.

ARBACE

Poveri affetti miei, Se non sanno impetrar dal tuo bel core Pietà, se non amore.

MARZIA

M'ami, Arbace?

ARBACE

Se t'amo! E così poco

Si spiegano i miei sguardi, Che, se il labbro nol dice, ancor nol sai?

MARZIA

Ma qual prova finora Ebbi dell'amor tuo?

> ARBACE Nulla chiedesti.

MARZIA

E s'io chiedessi, o prence, Questa prova or da te?

ARBACE

Fuorchè lasciarti,

Tutto farò.

MARZIA

Già sai

Qual di eseguir necessità ti stringa, Se mi sproni a parlar.

ARBACE

Parla; ne brami

Sicurezza maggior? Su la mia fede,

Sul mio onor t'assicuro, Il giuro ai Numi, a que' begli occhi il giuro. Che mai chieder mi puoi? la vita? il soglio? Imponi, eseguirò.

MARZIA
Tanto non voglio.

Bramo che in questo giorno Non si parli di nozze: a tua richiesta Il padre vi acconsenta; Non sappia ch'io l'imposi, e son contenta.

ARBACE

Perchè voler ch'io stesso La mia felicità tanto allontani?

MARZIA

Il merto di ubbidir perde chi chiede La ragion del comando.

ARBACE

Ah so ben io,
Qual ne sia la cagion. Cesare ancora
È la tua fiamma. All'amor mio perdona
Un libero parlar. So, che l'amasti;
Oggi in Utica ei viene; oggi ti spiace
Che si parli di nozze; i miei sponsali
Oggi ricusi al genitore in faccia:
E vuoi da me ch'io t'ubbidisca e taccia?

MARZIA

Forse i sospetti tuoi Dileguare io potrei, ma tanto ancora Non deggio a te. Servi al mio cenno, e pensa A quanto promettesti, a quanto imposi.

ARBACE

Ma poi quegli occhi amati

Mi saranno pietosi o pur sdegnati?

MARZIA

Non ti minaccio sdegno,
Non ti prometto amor.
Dammi di fede un pegno,
Fidati del mio cor;
Vedrò se m'ami.
E di premiarti poi
Resti la cura a me,
Nè domandar mercè,
Se pur la brami. (1)

# SCENA III.

#### ARBACE.

Che giurai! che promisi! a qual comando Ubbidir mi conviene! E chi mai vide Più misero di me? La mia tiranna Quasi su gli occhi mici si vanta infida, Ed io l'armi le porgo, onde m'uccida.

Che legge spietata,
Che sorte crudele
D'un'alma piagata,
D'un core fedele,
Servire, soffrire,
Tacere e penar!
Se poi l'infelice
Domanda mercede,
Si sprezza, si dice
Che troppo richiede,
Che impari ad amar. (2)

(1) Parte.

(a) Parte.

# SCENA IV.

Parte interna delle mura di Utica, con porta della città in prospetto, chiusa da un ponte, che poi si abbassa.

CATONE, POI CESARE E FULVIO.

#### CATONE

Dunque Cesare venga. Io non intendo Qual cagion lo conduca. È inganno? è tema? No, d'un Romano in petto Non giunge a tanto ambizion d'impero Che dia ricetto a così vil pensiero. (1)

CESARE

Con cento squadre e cento A mia difesa armate in campo aperto Non mi presento a te. Senz'armi e solo, Sicuro di tua fede, Fra le mura nemiche io porto il piede: Tanto Cesare onora La virtù di Catone emulo ancora.

CATONE

Mi conosci abbastanza, onde in fidarti Nulla più del dovere a me rendesti. Di che temer potresti? In Egitto non sei. Qui delle genti Si serba ancor l'universal ragione; Nè vi son Tolomei dov'è Catone.

CESARE

È ver, noto mi sei. Già il tuo gran nome

<sup>(1)</sup> Cala il ponte, e si vede venir Cesare e Fulvio.

Fin da' prim'anni a venerare appresi:
In cento bocche intesi
Della patria chiamarti
Padre e sostegno, e delle antiche leggi
Rigido difensor. Fu poi la sorte
Prodiga all'armi mie del suo favore;
Ma l'acquisto maggiore,
Per cui contento ogni altro acquisto io cedo,
È l'amicizia tua: questa ti chiedo.

#### FULVIO

E il senato la chiede: a voi m'invia Nuncio del suo volere. È tempo ormai, Che da' privati sdegni La combattuta patria abbia riposo. Scema d'abitatori È già l'Italia afflitta: alle campagne Già mancano i cultori; Manca il ferro agli aratri; in uso d'armi Tutto il furor converte; e mentre Roma Con le sue mani il proprio sen divide, Gode l'Asia incostante, Affrica ride.

#### CATONE

Chi vuol Catone amico, Facilmente l'avrà; sia fido a Roma.

#### CESARE

Chi più fido di me? Spargo per lei Il sudor da gran tempo e il sangue mio. Son io quegli, son io, che sugli alpestri Gioghi del Tauro, ov'è più al ciel vicino, Di Marte e di Quirino Fe' risonar la prima volta il nome. Il gelido Britanno

Per me le ignote ancora Romane insegne a venerare apprese: E dal clima remoto Se venni poi . . .

> CATONE Già tutto il resto è noto.

Di tue famose imprese
Godiamo i frutti; e in ogni parte abbiamo
Pegni dell'amor tuo. Dunque mi credi
Mal accorto così, ch'io non ravvisi
Velato di virtude il tuo disegno?
So che il desio di regno,
Che il tirannico genio, onde infelici
Tanti hai reso fin qui...

. FULVIO · ·

Signor, che dici?

Di ricomporre i disuniti affetti Non son queste le vie: di pace io venni, Non di risse ministro.

CATONE
E ben, si parli.

( Udiam che dir potrà.)

FULVIO

(Tanta virtude

Troppo acerbo lo rende.) (1)

CESARE

(Io l'ammiro però, se ben m'offende.) (2) Pende il mondo diviso Dal tuo, dal cenno mio: sol che la nostra Amicizia si stringa, il tutto è in pace.

(1) A Cesare.

(2) A Fulvio.

Ton. I.

Se del sangue Latino Qualche pietà pur senti, i sensi miei Placido ascolterai.

SCENA V.

EMILIA E DESTI.

EMILIA

CHE Veggio, o Dei!

Questo è dunque l'àsilo
Ch'io sperai da Catone? Un luogo istesso
La sventurata accoglie
Vedova di Pompeo col suo nemico!
Ove son le promesse? (1)
Ove la mia vendetta?
Così sveni il tiranno?
Così d'Emilia il difensor tu sei?
Fin di pace si parla in faccia a lei?

FULVIO

(In mezzo alle sventure È bella ancor.)

CATONE

Tanto trasporto, Emilia, Perdono al tuo dolor. Quando l'obblio Delle private offese Util si rende al comun bene, è giusto.

BMILIA

Qual ntile, qual fede

(1) A Catone.

Sperar si può dall'oppressor di Roma?

CESARE

A Cesare oppressor? Chi l'ombra errante Con la funebre pompa Placò del gran Pompeo? Forse ti tolsi Armi, navi, e compagni? A te non resi E libertade e vita?

EMILIA
Io non la chiesi.

Ma già che vivo ancor, saprò valermi Contro te del tuo don. Finchè non vegga La tua testa recisa, e terre e mari Scorrerò disperata: in ogni parte Lascerò le mie furie; e tanta guerra Contro ti desterò, che non rimanga Più nel mondo per te sicura sede. Sai che già tel promisi; io serbo fede.

C-A TONE

Modera il tuo furor.

CESARE

Se tanto ancora

Sei sdegnata con me, sei troppo ingiusta.

EMILIA

Ingiusta! E tu non sei
La cagion de'miei mali? Il mio consorte
Tua vittima non fu? Forse presente
Non ero allor che dalla nave ei scese
Sul picciolo del Nilo infido legno?
Io con quest'occhi, io vidi
Splender l'infame acciaro,
Che il sen gli aperse, e impetuoso il sangue
Macchiar fuggendo al traditore il volto.

Fra'barbari omicidi Non mi gittai; che questo ancor mi tolse L'onda frapposta e la pietade altrui; Nè v'era (il credo appena) Di tanto già seguace mondo un solo Che potesse a Pompeo chiuder le ciglia: Tanto invidian gli Dei chi lor somiglia!

FULVIO

(Pietà mi desta.)

CESARE

Io non ho parte alcuna Di Tolomeo nell'empietade. Assai La vendetta, ch'io presi è manifesta; E sa il Ciel, tu lo sai, S'io piansi allor su l'onorata testa.

CATONE

Ma chi sa, se piangesti Per gioja o per dolor? La gioja ancora Ha le lagrime sue.

Pompeo felice,
Invidio il tuo morir, se fu bastante
A farti meritar Catone amico.

EMILIA .

Di sì nobile invidia No, capace non sei tu che potesti Contro la patria tua rivolger l'armi.

FULVIO

Signor, questo non parmi Tempo opportuno a favellar di pace. Chiede l'affar più solitaria parte, E mente più serena. CATONE

Al mio soggiorno
Dunque in breve io vi attendo. E tu frattanto
Pensa, Emilia, che tutto
Lasciar l'affanno in libertà non dei,
Giacchè ti fe la sorte
Figlia a Scipione, ed a Pompeo consorte.

Si sgomenti alle sue pene
Il pensier di donna imbelle,
Che vil sangue ha nelle vene,
Che non vanta un nobil cor.

Se lo sdegno delle stelle
Tollerar meglio non sai,
Arrossir troppo farai
E lo sposo e il genitor. (1)

### SCENA VI.

CESARE, EMILIA, FULVIO.

#### CESARE

Tu taci, Emilia? In quel silenzio io spero Un principio di calma.

EMILIA

T'inganni: allor ch'io taccio, Medito le vendette.

FULVIO

E non ti plachi

D'un vincitor sì generoso a fronte?

(1) Parte.

#### EMILIA

Io placarmi! Anzi sempre in faccia a lui, Se fosse ancor di mille squadre cinto, Dirò che l'odio, e che lo voglio estinto.

#### CESARE

Nell'ardire che il seno ti accende,
Così bello lo sdegno si rende,
Che in un punto mi desti nel petto
Meraviglia, rispetto, e pietà.
Tu m'insegni con quanta costanza
Si contrasti alla sorte inumana,
E che sono ad un'alma romana
Nomi ignoti timore e viltà. (1)

# SCENA VII.

#### EMILIA E FULVIO.

#### EMILIA

Quanto da te diverso Io ti riveggo, o Fulvio! E chi ti rese Di Cesare seguace, a me nemico?

#### FULVIO

Allor ch'io servo a Roma,
Non son nemico a te. Troppo ho nell'alma
De' pregi tuoi la bella immago impressa:
E s'io men di rispetto
Avessi al tuo dolor, direi che ancora
Emilia m'innamora;
Che adesso ardo per lei, qual arsi pris

i (),

Che la sventura mia A Pompeo la donasse; e le direi Ch'è bella anche nel duolo agli occhi miei.

EMIL PA

Mal si accordano insieme Di Cesare l'amico E l'amante d'Emilia. O lui difendi, O vendica il mio sposo; a questo prezzo

Ti permetto che m'ami...

F. ULV.IO

(Ah che mi chiede!

Si lusinghi.)

EMILIA

Che pensi?

FULVIO

Penso, che non dovresti Dubitar di mia fe.

EMELIA

Dunque sarsi

Ministro del mio selegno?

FULVIO '

Un tuo comando

Prova ne faccia.

EMILIA

lo voglio

Cesare estinto. Or posso

Di te fidarmi?

FULVIO

Ogni altra man sarebbe

Men fida della mia.

EMILIA

Questo per ora

Da te mi basta. Inosservati altrove I mezzi a vendicarmi Sceglier potremo.

> FÆLVIO Intanto

Potrò spiegarti almeno Tutti gli affetti miei.

EMILIA

Non è ancor tempo Che tu parli d'amore, e ch'io ti ascolti. Pria s'adempia il disegno, e allor più lieta Forse ti ascolterò. Qual mai può darti Speranza un'infelice, Cinta di bruno ammanto, Con l'odio in petto e su le ciglia il pianto?

Piu L V I o
Piangendo ancora
Rinascer suole
La bella aurora
Nunzia del sole;
E pur conduce
Sereno il dì.
Tal fra le lagrime
Fatta serena,
Può da quest'anima
Fugar la pena
La cara luce
Che m'invaghì. (1)

# SCENA VIII.

#### EMILIA.

Se gli altrui folli amori ascolto e soffro,
E s'io respiro ancor dopo il tuo fato,
Perdona, o sposo amato,
Perdona: a vendicarmi
Non mi restano altr'armi. A te gli affetti
Tutti donai, per te li serbo; e quando
Termini il viver mio, saranno ancora
Al primo nodo avvinti,
Se è ver, ch'oltre la tomba aman gli estinti.
O nel sen di qualche stella,
O sul margine di Lete
Se mi attendi, anima bella,
Non sdegnarti, anch'io verrò.
Sì, verrò; ma voglio pria,
Che preceda all'ombra mia

L'ombra rea di quel tiranno

# SCENA IX.

Fabbriche in parte revinute vicino al soggiorno di Catone.

CESARE E FULVIO.

CESARE

Giunse dunque a tentarti D'infedeltade Emilia? E tanto spera Dall'amor tuo?

FULVIO

Sì; ma per quanto io l'ami,

Amo più la mia gloria. Infido a te mi finsi Per sicurezza tua. Così palesi Saranno i suoi disegni.

CESARE

A Fulvio amico

Tutto fido me stesso. Or, mentre io vado Il campo a riveder, qui resta e siegui Il suo core a scoprir.

FULVIO
Tu parti?
CESARE

Io deggio

Prevenire i tumulti Che la tardanza mia destar potrebbe.

FULVIO

E Catone?

C E S A R E A lui vanne, e l'assicura Che pria che giunga a mezzo corso il giorno, A lui farò ritorno.

> FULVIO Andrò, ma veggo

Marzia che viene.

In libertà mi lascia Un momento con lei: finora in vano La ricercai. T'è noto . . .

FULVIO

Io so che l'ami,
So che t'adora anch'ella; e so per prova
Qual piacer si ritrova
Dopo lunga stagion nel dolce istante
Che rivede il suo bene un fido amante. (1)

# SCENA X.

#### MARZIA E CESARE.

#### CESARE

Pur ti riveggo, o Marzia. Agli occhi miei Appena il credo, e temo, Che per costume a figurarti avvezzo Mi lusinghi il pensiero. Oh quante volte, Fra l'armi e le vicende, in cui m'avvolse L'incostante fortuna, a te pensai! E tu spargesti mai Un sospiro per me? Rammenti ancora

<sup>(1)</sup> Parte.

La nostra fiamma? Al par di tua bellezza Crebbe il tuo amore o pur scemò? Qual parte Hanno gli affetti miei Negli affetti di Marzia?

> MARZIA E tu chi sei?

CESARE Chi sono! E qual richiesta! E scherzo? è sogno? Così tu di pensiero, O così di sembianza io mi cangiai?

Non mi ravvisi?

MARZIA Io non ti vidi mai.

CESARE

Cesare non vedesti? Cesare non ravvisi? Quello che tanto amasti, Quello a cui tu giurasti Per volger d'anni o per destin rubello Di non essergli infida?

MARZIA

E tu sei quello?

No, tu quello non sei; ne usurpi il nome. Un Cesare adorai, nol niego; ed era Della patria il sostegno, L'onor del Campidoglio, Il terror de' nemici, La delizia di Roma, Del mondo intier dolce speranza e mia: Questo Cesare amai, questo mi piacque, Pria che l'avesse il ciel da me diviso: Questo Cesare torni, e lo ravviso.

CESARE

Sempre l'istesso io sono; e se al tuo sguardo Più non sembro l'istesso, o pria l'amore, O t'inganna or lo sdegno. All'armi, all'ire Mi spinse a mio dispetto, Più che la scelta mia, l'invidia altrui. Combattei per difesa. A te doveva Conservar questa vita; e, se pugnando Scorsi poi vincitor di regno in regno, Sperai farmi così di te più degno.

MARZIA

Molto ti deggio in ver. Se ingiusta offesi Il tuo cor generoso, a me perdona. Io semplice finora Sempre credei che si facesse guerra Solamente a' nemici; e non spiegai Come pegni amorosi i tuoi furori: Ma in avvenir l'affetto D'un grand'eroe, che viva innamorato, Conoscerò così. Barbaro! ingrato!

CESARE

Che far di più dovrei? Supplice io stesso Vengo a chiedervi pace, Quando potrei . . . Tu sai . . .

MARZIA

So, che con l'armi

Però la chiedi.

CESARE

E disarmato all'ira De' nemici ho da espormi?

MARZIA

Eh dì, che il solo

Impaccio al tuo disegno è il padre mio; Dì, che lo brami estinto, e che non soffri Nel mondo che vincesti, Che sol Catone a soggiogar ti resti.

CESARE

Or m'ascolta e perdona
Un sincero parlar. Quanto me stesso
Io t'amo, è ver; ma la beltà del volto
Non fu, che mi legò: Catone adoro
Nel sen di Marzia; il tuo bel core ammiro
Come parte del suo: qua più mi trasse
L'amicizia per lui che il nostro amore:
E se (lascia ch'io possa
Dirti ancor più), se m'imponesse un Nume
Di perdere un di voi, morir d'affanno
Nella scelta potrei;
Ma Catone e non Marzia io salverei.

MARZIA

Ecco il Cesare mio. Comincio adesso A ravvisarlo in te. Così mi piaci; Così m'innamorasti. Ama Catone, Io non ne son gelosa. Un tal rivale Se divide il tuo core, Più degno sei ch'io ti conservi amore.

CESARE

Quest'è troppa vittoria. Ah mal da tanta Generosa virtude io mi difendo. Ti rassicura; io penso Al tuo riposo; e pria che cada il giorno, Dall'opre mie vedrai Che son Cesare ancora, e che t'amai. Chi un dolce amor condanna,
Vegga la mia nemica;
L'ascolti, e poi mi dica,
Se è debolezza amor.
Quando da sì bel fonte
Derivano gli affetti,
Vi son gli eroi soggetti,
Amano i Numi ancor. (1)

# SCENA XI.

MARZIA, POI CATONE.

MARZIA

Mis perdute speranze, Rinascer tutte entro il mio sen vi sento. Chi sa? Gran parte ancora Resta di questo dì. Placato il padre Se all'amistà di Cesare si appiglia, Non mi avrà forse Arbace.

CATONE

Andiamo, o figlia.

MARZIA

Dove?

CATONE

Al tempio, alle nozze, Del principe Numida.

MARZIA

(Oh Dei!) Ma come

Sollecito così?

(1) Parte.

CATONE Non soffre indugio

La nostra sorte.

. M A R Z I A

(Arbace infido!) All'ara:

Forse il prence non giunse.

CATONE :

Un mio fedele

Già corse ad affrettarlo. (1)

MARZIA.

(Ah che tormento!)

# SCENA XII.

# ARBACE B DETTI.

ARBACE

Den t'arresta, o signor.

MARZIA

(Sarai contento.) (2)

CATONE

Vieni, o principe, andiamo A compir l'imeneo. Potea più pronto Donar quanto promisi?

ARBACE .

A sì gran dono È poco il sangue mio; ma se pur vuoi Che si renda più grato, all'altra aurora Differirlo ti piaccia. Oggi si tratta

<sup>(1)</sup> In atto di partire.

<sup>(2)</sup> Piano ad Arbace.

Grave affar co'nemici, e il nuovo giorno Tutto al piacer può consacrarsi intero.

CATONE

No; già fumano l'are, Son raccolti i ministri, ed importuna Sarebbe ogni dimora.

ARBACE

Marzia, che deggio far? (1)

MARZIA

Mel chiedi ancora? (2)

ARBACE

Il più, signor, concedi, E mi contendi il meno?

CATONE

E tanto importa

A te l'indugio?

ARBACE

Oh Dio! . . . Non sai . . . (Che pena!)

CATONE

Ma qual freddezza è questa? Io non l'intendo. Fosse Marzia l'audace,

Che si oppone a'tuoi voti? (3)

MARZIA

Io! Parli Arbace.

ARBACE

No, son io che ti prego.

CATONE

Ah qualche arcano

Qui si nasconde. (Ei chiede . . . (4) Poi ricusa la figlia . . . Il giorno istesso,

(1) Piano a Marzia.(2) Piano ad Arbace.

(3) Ad Arbace. (4) Da se.

Tom. I.

14

Che vien Cesare a noi, tanto si cangia . . . Sì lento . . . Sì confuso . . . Io temo . . . ) Arbace, Non ti sarebbe già tornato in mente Che nascesti Affricano?

ARBACE

Io da Catone

Tutto sopporto, e pure . . .

CATONE

E pure assai diverso

Io ti credea.

ARBACE

 ${f V}$ edrai  $\dots$ 

CATONE

Vidi abbastanza;

E nulla ormai più da veder m'avanza. (1)

ARBACE

Brami di più, crudele? Ecco adempito Il tuo comando; ecco in sospetto il padre, Ed eccomi infelice. Altro vi resta Per appagarti?

MARZIA

Ad ubbidirmi, Arbace,

Incominciasti appena, e in faccia mia Già ne fai sì gran pompa?

ARBACE

Oh tirannia!

## SCENA XIII.

## EMILIA E DETTI.

### EMILIA

In mezzo al mio dolore a parte anch'io Son de' vostri contenti, illustri sposi. Ecco acquista in Arbace Il suo vindice Roma; e cresceranno Generosi nemici al mio tiranno.

ARBACE

Riserba ad altro tempo Gli auguri, Emilia: è ancor sospeso il nodo.

EMILIA

Si cangiò di pensiero Catone, o Marzia?

ARBACE

Eh non ha Marzia un cone

Tanto crudele: ella per me sospira Tutta costanza e fede;

Dai guardi suoi, dal suo parlar si vede.

EMILIA

Dunque il padre mancò.

ARBACE

Nè pur.

ENILIA

Chi è mai

Cagion di tanto indugio?

MARZIA

Arbace il chiede.

EMILIA

Tu, prence?

ARBACE

Io, sì.

EMILIA Perchè?

ARBACE

Perchè desio

Maggior prova d'amor; perchè ho diletto Di vederla penare.

> EMILIA E Marzia il soffre?

MARZIA

Che posso far? Di chi ben ama è questa La dura legge.

EMILIA

Io non l'intendo, e parmi Il vostro amore inusitato e nuovo.

ARBACE

Anch'io poco l'intendo, e pur lo provo.

È in ogni core

Diverso amore:

Chi pena ed ama

Senza speranza; Dell'incostanza

Chi si compiace:

Questo vuol guerra,

Quello vuol pace;

V'è fin chi brama

La crudeltà.

Fra questi miseri Se vivo anch'io, Ah non deridere L'affanno mio, Che forse merito La tua pietà! (1)

## SCENA XIV.

## MARZIA ED EMILIA.

#### EMILIA

Se manca Arbace alla promessa fede, È Cesare l'indegno Che l'ha sedotto.

> MARZIA I tuoi sospetti affrena:

È Cesare incapace Di cotanta viltà, benchè nemico.

EMILIA

Tu nol conosci; è un empio: ogni delitto, Pur che giovi a regnar, virtù gli sembra.

MARZIA

E pur sì fidi e numerosi amici Adorano il suo nome.

EMILIA

· E de' malvagi

Il numero maggior. Gli unisce insieme Delle colpe il commercio; indi a vicenda Si soffrono tra loro; e i buoni anch'essi Si fan rei coll'esempio, o sono oppressi.

<sup>(1)</sup> Parte.

MARZIA

Queste massime, Emilia,
Lasciam per ora, e favelliam fra noi.
Dimmi: non prese l'armi
Lo sposo tuo per gelosia d'impero?
E a te (palesa il vero)
Questa idea di regnar forse dispiacque?
Se era Cesare il vinto,
L'ingiusto era Pompeo. La sorte accusa.
È grande il colpo, il veggio anch'io; ma alfine
Non è reo d'altro errore,
Che d'esser più felice, il vincitore.

EMILIA

E ragioni così? Che più diresti Cesare amando? Ah ch'io ne temo, e parmi Che il tuo parlar lo dica.

MARZIA.

E puoi creder che l'ami una nemica?

EMILIA

Un certo non so che
Veggo negli occhi tuoi;
Tu vuoi che amor non sia,
Sdegno però non è.
Se fosse amor, l'affetto
Estingui, o cela in petto:
L'amar così saria
Troppo delitto in te. (1)

## SCENA XV.

## MARZIA.

An troppo dissi; e quasi tutto Emilia Comprese l'amor mio. Ma chi può mai Sì ben dissimular gli affetti sui, Che gli asconda per sempre agli occhi altrui?

È follia, se nascondete,
Fidi amanti, il vostro foco:
A scoprir quel che tacete
Un pallor basta improvviso,
Un rossor che accenda il viso,
Uno sguardo ed un sospir.

E se basta così poco A scoprir quel che si tace, Perchè perder la sua pace Con ascondere il martir?

# ATTO SECONDO

## SCENA PRIMA.

Alloggiamenti militari sulle rive del fiume Bagrada, con varie isole che comunicano fra loro per diversi ponti.

CATONE con seguito, poi MARZIA, indi ARBACE.

#### CATONE

Romani, il vostro duce, Se mai sperò da voi prove di fede, Oggi da voi le spera, oggi le chiede.

### MARZIA

Nelle nuove difese Che la tua cura aggiunge, io veggio, o padre, Segni di guerra; e pur sperai vicina La sospirata pace.

In mezzo all'armi Non v'è cura che basti. Il solo aspetto Di Cesare seduce i miei più fidi.

ARBACE

Signor, già de' Numidi Giunser le schiere: eccoti un nuovo pegno Della mia fedeltà.

CATONE
Non basta, Arbace,
Per togliermi i sospetti.

ARBACE Oh Dei! Tu credi . . .

CATONE

Sì, poca fede in te. Perchè mi taci Chi a differir t'induca Il richiesto imeneo? Perchè ti cangi Quando Cesare arriva?

ARBACE

Ah Marzia! al padre

Ricorda la mia se. Vedi a qual segno Giunge la mia sventura.

MARZIA

E qual soccorso

Darti poss'io?

ARBACE Tu mi consiglia almeno.

MARZIA

Consiglio a me si chiede? Servi al dovere, e non mancar di fede.

ARBACE

(Che crudeltà!)

CATONE

Già il suo consiglio udisti'. (1)

Or che risolvi?

ARBACE

Ah, se fui degno mai Dell'amor tuo, soffri l'indugio. Io giuro Per quanto ho di più caro, Ch'è l'onor mio, ch'io ti sarò fedele. Il domandarti alfine,

<sup>(1)</sup> Ad Arbace.

Che l'imeneo nel nuovo di succeda, Si gran colpa non è.

CATONE

Via, si conceda;

Ma dentro a queste mura, Finchè sposo di lei te non rimiro, Cesare non ritorni.

> MARZIA (Oh Dei!)

> > (Respiro.)

MARZIA

ARBACE

Ma questo a noi che giova? (1)

CATONE

In simil guisa D'entrambi io m'assicuro. Impegna Arbace Con obbligo maggior la propria fede;

E Cesare, se il vede Più stretto a noi, non può di lui fidarsi.

MARZIA

E dovrà dilungarsi Per sì lieve cagione affar sì grande?

ARBACE

Marzia, sia con tua pace, Ti opponi a torto. Al tuo riposo e al mio Saggiamente ei provvide.

MARZIA

E tu si franco

Soffri che a tuo riguardo Un rimedio si scelga, anche dannoso

(1) A Catone.

Forse alla pace altrui? Nè ti sovviene A chi manchi, se vanno Le speranze di tanti in abbandono?

ARBACE

Servo al dovere, e mancator non sono.

CATONE

Marzia, t'accheta. Al nuovo giorno, o prence, Sieguan le nozze, io tel consento: intanto Ad impedir di Cesare il ritorno Mi porto in questo punto.

MARZIA

(Dei, che farò?)

SCENA II.

FULVIO B DETTI.

FULVIO

Signor, Cesare è giunto.

MARZIA

(Torno a sperar.)

CATONE

Dov'è?

D'Utica appena

Entrò le mura.

ARBACE (Io son di nuovo in pena.)

CATONE

Vanne, Fulvio: al suo campo Digli che rieda. In questo di non voglio Trattar di pace. FULVIO E perchè mai? CATONE

Non rendo

Ragione altrui dell'opre mie.

FULVIO

Ma questo

In ogni altro, che in te, mancar saria Alla pubblica fede:

CATONE

Mancò Cesare prima. Al suo ritorno L'ora prefissa è scorsa.

FULVIO

E tanto esatto

I momenti misuri?

CATONE Altre cagioni

Vi sono ancora.

FULVIO

E qual cagion? Due volte Cesare in un sol giorno a te sen viene E due volte è deluso.

Qual disprezzo è mai questo? Alfin dal volgo Non si distingue Cesare sì poco, Che sia lecito altrui prenderlo a gioco.

CATONE

Fulvio, ammiro il tuo zelo; e in vero è grande, Ma un buon Roman si accenderebbe meno A favor d'un tiranno.

FULVIO

Un buon Romano Difende il giusto; un buon Roman si adopra Per la pubblica pace, e voi dovreste Mostrarvi a me più grati. A voi la pace Più che ad altri bisogna.

CATONE

Ove son io,

Pria della pace e dell'istessa vita, Si cerca libertà.

> FULVIO Chi a voi la toglie?

> > CATONE

Non più. Da queste soglie Gesare parta. Io farò noto a lui, Quando giovi ascoltarlo.

FULVIO

In van lo speri.

Sì gran torto non soffro.

CATONE

E che farai?

FULVIO

Il mio dover.

CATONE

Ma tu chi sei?

FULVIO

Son io

Il Legato di Roma.

CATONE.

E ben di Roma

Parta il Legato.

FULVIO

Sì, ma leggi pria

Che contien questo foglio, e chi l'invia. (1)

(1) Fulvio dà a Catone un foglio.

ARBAÇE

(Marzia, perchè sì mestà?)

MARZIA

(Eh non scherzar, che da sperar mi resta.) (1)

CATONE

Il Senato a Catone. È nostra mente Render la pace al mondo. Ognun di noi, I consoli, i tribuni, il popol tutto, Cesare istesso il dittator la vuole. Servi al pubblico voto; e, se ti opponi A così giusta brama, Suo nemico la patria oggi ti chiama.

FULVIO

(Che dirà?)

CATONE

Perchè tanto

Celarmi il foglio?

FULVIO

Era rispetto.

MARZIA

(Arbace,

Perchè mesto così?)

ARBACE

(Lasciami in pace.)

CATONE

È nostra mente!...Il dittator la vuole!..(2)

Servi al pubblico voto!... Suo nemico la patria!... E così scrive

Roma a Catone?

(1) Catone apre il foglio e legge.

<sup>(2)</sup> Rileggendo da sè.

FULVIO Appunto.

CATONE

Io di pensiero

Dovrò dunque cangiarmi?

FULVIO

Un tal comando

Improvviso ti giunge.

CATONE

È ver. Tu vanne,

E a Cesare . . .

FULVIO

Dirò che qui l'attendi;

Che ormai più non soggiorni.

CATONE

No; gli dirai che parta, e più non torni.

FULVIO

Ma come!

MARZIA

(Oh Ciel!)

FULVIO

Così . . .

CATONE

Così mi cangio;

Così servo a un tal cenno.

FULVIO

E il foglio . . .

CATONE

E un foglio insame,

Che concepì, che scrisse

Non la ragion, ma la viltade altrui.

FULVIO

E il Senato . . .

CATONE

Il Senato

Non è più quel di pria; di schiavi è fatto Un vilissimo gregge.

> FULVIO E Roma...

CATONE

E Roma

Non sta fra quelle mura. Ella è per tutto, Dove ancor non è spento Di gloria e libertà l'amor natio: Son Roma i fidi miei, Roma son io.

Va, ritorna al tuo tiranno,
Servi pure al tuo sovrano;
Ma non dir che sei Romano
Finchè vivi in servitù.
Se al tuo cor non reca affanno
D'un vil giogo ancor lo scorno,
Vergognar faratti un giorno
Qualche resto di virtù. (1)

SCENA III.

MARZIA, ARBACE, FULVIO.

FULVIO

A tanto eccesso arriva L'orgoglio di Catone!

> MARZIA Ah Fulvio, e ancora

(1) Parte.

Non conosci il suo zelo? Ei crede . . .

FULVIO

Ei creda

Pur ciò che vuol. Conoscerà fra poco Se di Romano il nome Degnamente conservo, E se a Cesare sono amico, o servo. (1)

ARBACE

Marzia, posso una volta Sperar pietà?

MARZIA

Dagli occhi miei t'invola; Non aggiungermi affanni Colla presenza tua.

Dunque il servirti

E demerito in me? Così geloso
Eseguisco e nascondo un tuo comando;
E tu . . .

MARZIA

Ma fino a quando
La noja ho da soffrir di questi tuoi
Rimproveri importuni? Io ti disciolgo
D'ogni promessa; in libertà ti pongo
Di far quanto a te piace.
Dì ciò che vuoi, purchè mi lasci in pace.

ARBACE

E acconsenti ch'io possa Libero favellar?

MARZIA
Tutto acconsento,

(1) Parte.

Tom. I.

Purchè le tue querele Più non abbia a soffrir.

> ARBACE Marzia crudele!

MARZIA

Chi a tollerar ti sforza
Questa mia crudeltà? Di che ti lagni?
Perchè non cerchi altrove
Chi pietosa t'accolga? Io tel consiglio.
Vanne: il tuo merto è grande; e mille in seno
Amabili sembianze Affrica aduna;
Contenderanno a gara
L'acquisto del tuo cor. Di me ti scorda;
Ti vendica così.

ARBACE
Giusto saria;
Ma chi tutto può far quel che desia?
So, che pietà non hai,
E pur ti deggio amar.
Dove apprendesti mai
L'arte d'innamorar,
Quando m'offendi?
Se compatir non sai,
Se amor non vive in te,
Perchè, crudel, perchè
Così m'accendi? (1)

## SCENA IV.

MARZIA, POI EMILIA, INDI CESARE.

#### MARZIA

E qual sorte è la mia! Di pena in pena, Di timore in timor passo, e non provo Un momento di pace.

EMILIA

Alfin partito

È Cesare da noi. So già che in vano In difesa di lui Marzia e Fulvio sudò; ma giovò poco E di Fulvio e di Marzia A Cesare il favor. Come sofferse Quell' eroe sì gran torto? Che disse? che farà? Tu lo saprai, Tu che sei tanto alla sua gloria amica.

MARZIA

Ecco Cesare istesso; egli tel dica. (1)

EMILIA

Che veggo!

CESARE

A tanto eccesso

Giunse Catone! E qual dover, qual legge Può render mai la sua ferocia doma?

È il Senato un vil gregge!

È Cesare un tiranno! ei solo è Roma!

EMILIA

E disse il vero.

(1) Vedendo venir Cesare.

CESARE

Ah! questo è troppo. Ei vuole

Che sian l'armi e la sorte Giudici fra di noi? Saranno. Ei brama

Che al mio campo mi renda?

Io vo. Dì che m'aspetti, e si difenda. (1)

MARZIA

Deh ti placa. Il tuo sdegno in parte è giusto; Il veggo anch'io; ma il padre A ragion dubitò. De'suoi sospetti Mi è nota la cagion; tutto saprai.

EMILIA

(Numi, che ascolto!)

SCENA V.

FULVIO E DETTI.

FULVIO

Ormai

Consolati, signor; la tua fortuna Degna è d'invidia. Ad ascoltarti alfine Scende Catone. Io di favor sì grande La novella ti reco.

> EMILIA (Ancor costui

Mi lusinga e m'inganna.)

CESARE

E così presto.

(1) In atto di partire,

Si cangiò di pensiero?

FULVIO

Anzi il suo pregio

È l'animo ostinato.

Ma il popolo adunato,
I compagni, gli amici, Utica intera,
Desiosa di pace, a forza han svelto
Il consenso da lui. Da'prieghi astretto,
Non persuaso, ei con sdegnosi accenti
Aspramente assentì, quasi da lui
Tu dipendessi e la comun speranza.

CESARE

Che fiero cor! che indomita costanza!

EMILIA

(E tanto ho da soffrir?)

MARZIA

Signor, tu pensi? (1)

Una privata offesa ah non seduca Il tuo gran cor. Vanne a Catone, e insieme Fatti amici, serbate Tanto sangue Latino. Al mondo intero Del turbato riposo Sei debitor. Tu non rispondi? Almeno Guardani; io son che priego.

CESARE

Ah Marzia . . .

MARZIA

Io dunque

A moverti a pietà non son bastante?

EMILIA

(Più dubitar non posso, è Marzia amante.)

FULVIO

Eh che non è più tempo Che si parli di pace. A vendicarci Andiam coll'armi: il rimaner che giova?

CESARE

No: facciam del suo cor l'ultima prova.

FULVIO

Come!

MARZIA

(Respiro.)

EMILIA Or vanta,

Vile che sei, quel tuo gran cor. Ritorna Supplice a chi t'offende, e fingi a noi Che è rispetto il timor.

CESARE

Chi può gli oltraggi

Vendicar con un cenno, e si raffrena, Vile non è. Marzia, di nuovo al padre Vo'chieder pace; e soffrirò fin tanto Ch'io perda di placarlo ogni speranza. Ma se tanto s'avanza L'orgoglio in lui, che non si pieghi, allora Non so dirti a qual segno Giunger potrebbe un trattenuto sdegno.

Soffre talor del vento

I primi insulti il mare, Nè a cento legni e cento, Che van per l'onde chiare Intorbida il sentier.

Ma poi, se il vento abbonda, Il mar s'innalza e freme, E colle navi affonda Tutta la ricca speme Dell'avido nocchier. (1)

## SCENA VI.

## MARZIA, EMILIA, FULVIO.

#### EMILIA

Lode agli Dei: la fuggitiva speme A Marzia in sen già ritornar si vede.

FULVIO

Ne fa sicura fede La gioja a noi che le traspare in volto.

MARZIA

Nol niego, Emilia. È stolto Chi non sente piacer quando, placato L'altrui genio guerriero, Può sperar la sua pace il mondo intero.

#### EMILIA

Nobil pensier, se i pubblici riposi Di tutti i voti tuoi sono gli oggetti; Ma spesso avvien che questi Siano illustri pretesti, Ond'altri asconda i suoi privati affetti.

### MARZIA

Credi ciò che a te piace: io spero intanto; E alla speranza mia L'alma si fida, e i suoi timori obblia.

<sup>(1)</sup> Parte.

#### EMILIA

Or va, di che non ami. Assai ti accusa L'esser credula tanto: è degli amanti Questo il costume. Io non m'inganno: e pure La tua lusinga è vana; E sei da quel che speri, assai lontana.

MARZIA

In che ti offende
Se l'alma spera
Se amor l'accende,
Se odiar non sa?
Perchè spietata
Pur mi vuoi togliere
Questa sognata
Felicità?
Tu dell'amore
Lascia al cor mio,
Come al tuo core
Lascio ancor io
Tutta dell'odio
La libertà. (1)

### SCENA VII.

### EMILIA R FULVIO.

FULVIO

Tu vedi, o bella Emilia, Che mia colpa non è, s'oggi di pace

(1) Parte.

Si ritorna a parlar.

EMILIA

(Fingiamo.) Assai

Fulvio conosco; e quanto oprasti intesi.

So però con qual zelo

Porgesti il foglio; e come

A favor del tiranno

Ragionasti a Catone. Io di tua fede

Non sospetto perciò. L'arte ravviso

Che per giovarmi usasti. Era il tuo fine, Cred'io, d'aggiunger foco al loro sdegno.

Non è così?

FULVIO

Puoi dubitarne?

EMILIA (Indegno!)

FULVIO

Ora che pensi?

EMILIA

A vendicarmi.

FULVIO

E come?

EMILIA

Meditai, ma non scelsi.

FULVIO

Al braccio mio

Tu promettesti, il sai, l'onor del colpo.

EMILIA

E a chi fidar poss'io Meglio la mia vendetta?

FULVIO

Io ti assicuro

Che mancar non saprò.

EMILIA

Vedo che senti

Delle sventure mie tutto l'affanno.

FULVIO

(Salvo un eroe così.)

EMILIA

(Così l'inganno.)

Per te spero e per te solo
Mi lusingo, mi consolo:
La tua fè, l'amore io vedo;
(Ma non credo a un traditor).
D'appagar lo sdegno mio
Il desio ti leggo in viso;
(Ma ravviso infido il cor.)(1)

## SCENA VIII.

### FULVIO.

On Dei, tutta se stessa

A me confida Emilia, ed io l'inganno!

Ah perdona, mio bene,

Questa frode innocente: al tuo nemico

Io troppo deggio. È in te virtù lo sdegno;

Sarebbe colpa in me. Per mia sventura,

Se appago il tuo desio,

L'amicizia tradisco e l'onor mio.

Nascesti alle pene,

Mio povero core,

## ATTO SECONDO

Amar ti conviene
Chi, tutta rigore,
Per farti contento
Ti vuole infedel.
Di pur, che la sorte
È troppo severa;
Ma soffri, ma spera,
Ma fino alla morte
In ogni tormento
Ti serba fedel. (1)

## SCENA IX.

Camera con sedie.

### CATONE E MARZIA.

#### CATONE

Si vuole ad onta mia Che Cesare s'ascolti! L'ascolterò. Ma in faccia Agli uomini ed ai Numi io mi protesto Che da tutti costretto Mi riduco a soffrirlo; e con mio affanno Debole io son, per non parer tiranno.

### MARZIA

Oh di quante speranze Questo giorno è cagion! Da due sì grandi Arbitri della terra

<sup>(1)</sup> Parte.

Incerto il mondo e curioso pende; E da voi pace, o guerra, O servitude, o libertade attende.

CATONE

Inutil cura.

MARZIA

Or viene (1)

Cesare a te.

CATONE

Lasciami seco.

MARZIA

(Oh Dei,

Per pietà secondate i voti miei!) (2)

SCENA X.

CESARE E DETTO.

CATONE

Cesare, a me son troppo Preziosi i momenti, e qui non voglio Perderli in ascoltarti; O stringi tutto in poche note, o parti. (3)

T' appagherò. (Come m'accoglie!) Il primo (4) De' miei desiri è il renderti sicurò, Che il tuo cor generoso, Che la costanza tua...

<sup>(1)</sup> Guardando dentro la scena. (2) Parte.

<sup>(3)</sup> Siede. (4) Siede.

CATONE

Cangia favella,

Se pur vuoi che t'ascolti. Io so che questa Artifiziosa lode è in te fallace; E vera ancor, da'labbri tuoi mi spiace.

CESARE

(Sempre è l'istesso.) Ad ogni costo io voglio Pace con te. Tu scegli i patti; io sono Ad accettarli accinto, Come faria col vincitore il vinto. (Or che dirà?)

CATONE
Tanto offerisci?

CESARE

· E tanto

Adempirò, che dubitar non posso D'un'ingiusta richiesta.

CATONE

Giustissima sarà. Lascia dell'armi L'usurpato comando; il grado eccelso Di Dittator deponi; e come reo Rendi in carcere angusto Alla patria ragion de'tuoi missatti. Questi, se pace vuoi, saranno i patti.

CESARE

Ed io dovrei . . .

CATONE

Di rimanere oppresso

Non dubitar, che allora Sarò tuo difensore.

CESARE

(E soffro ancora!)

Tu sol non basti. Io so quanti nemici Con gli eventi felici M'irritò la mia sorte; onde potrei I giorni miei sagrificare in vano.

CATONE

Ami tanto la vita, e sei Romano? In più felice etade agli avi nostri Non fu cara così. Curzio rammenta, Decio rimira a mille squadre a fronte, Vedi Scevola all'ara, Orazio al ponte; E di Cremera all'acque, Di sangue e di sudor bagnati e tinti, Trecento Fabj in un sol giorno estinti.

CESARE

Se allor giovò di questi, Nuocerebbe alla patria or la mia morte.

CATONE

Per qual ragione?

CESARE

È necessario a Roma

Che un sol comandi.

CATONE

E necessario a lei

Ch'egualmente ciascun comandi e serva.

CESARE

E la pubblica cura Tu credi più sicura in mano a tanti, Discordi negli affetti e ne' pareri? Meglio il voler d'un solo Regola sempre altrui. Solo fra Numi Giove il tutto dal ciel governa e move. CATONE

Dov'è costui che rassomigli a Giove? Io non lo veggio; e se vi fosse ancora, Diverrebbe uranno in un momento.

CESARE

Chi non ne soffre un sol, ne soffre cento.

CATONE

Così parla un nemico Della patria e del giusto. Intesi assai: Basta così. (1)

> CESARE Ferma, Catone.

> > CATONE

È vano

Quanto puoi dirmi.

CESARE

Un sol momento aspetta;

Altre offerte io farò.

CATONE Parla, e t'affretta. (2)

CESARE

(Quanto sopporto!) Il combattuto acquisto Dell'impero del mondo, il tardo frutto De' miei sudori e de' perigli miei, Se meco in pace sei, Dividerò con te.

> CATONE Sì, perchè poi

Diviso ancor fra noi
Di tante colpe tue fosse il rossore.

(1) S'alza.

(2) Torna a sedene.

E di viltà Catone, Temerario, così tentando vai? Posso ascoltar di più!

CESARE

(Son stanco ormai.)

Troppo cieco ti rende L'odio per me: meglio rifletti. Io molto Finor t'offersi, e voglio Offrirti più. Perchè fra noi sicura Rimanga l'amistà, darò di sposo La destra a Marzia.

CATONE
Alla mia figlia!
CESARE

A lei.

CATONE

Ah! prima degli Dei
Piombi sopra di me tutto lo sdegno,
Ch'io l'infame disegno
D'opprimer Roma ad approvar m'induca
Con l'odioso nodo. Ombre onorate
De'Bruti e de'Virginj, oh come adesso
Fremerete d'orror! Che audacia, oh Numi!
E Catone l'ascolta?
E a proposte sì ree...

CESARE

Taci una volta: (1)

Hai cimentato assai La tolleranza mia. Che più degg'io Soffrir da te? Per tuo riguardo il corso

<sup>(1)</sup> S'alzano.

Trattengo a'miei trionsi; io stesso vengo,
Dell'onor tuo geloso, a chieder pace;
De'miei sudati acquisti
Ti voglio a parte; osfro a tua siglia in dono
Questa man vincitrice; a te cortese
Per cento osfese e cento
Rendo segni d'amor, nè sei contento?
Che vorresti, che aspetti,
Che pretendi da me? Se d'esser credi
Argine alla sortuna
Di Cesare tu solo, in van lo speri.
Han principio dal Ciel tutti gl'imperi.

CATONE

Favorevoli agli empj Sempre non son gli Dei.

> CESARE Vedrem fra poco

Colle nostr'armi altrove (1) Chi favorisca il Ciel.

SCENA XI.

MARZIA E DETTI.

MARZIA

CESARE, e dove?

Al campo.

MARZIA Oh Dio! t'arresta.

(1) In atto di partire.

Tom. I.

```
CATONE
242
```

Questa è la pace? (1) È questa L'amistà sospirata? (2)

CESARE

Il padre accusa;

Egli vuol guerra.

MARZIA Ah, genitor! CATONE

T'accheta;

Di costui non parlar.

MARZIA . Cesare . . .

CESARE

Ho troppo

Tollerato finora.

MARZIA

I prieghi d'una figlia . . . (3)

CATONE

Oggi son vani.

MARZIA

D'una Romana il pianto . . . (4)

CESARE

Oggi non giova.

MARZIA

Ma qualcuno a pietade almen si mova.

CESARE

Per soverchia pietà quasi con lui Vile me resi. Addio. (5)

(a) A Cesare. (3) A Catone.

(4) A Cesare. (5) In atto di partire.

MARZIA Fermati.

CATONE

Eh lascia

Che s'involi al mio sguardo.

MARZIA

Ah no, placate

Ormai l'ire ostinate. Assai di pianto
Costano i vostri sdegni
Alle spose Latine. Assai di sangue
Costano gli odi vostri all'infelice
Popolo di Quirino. Ah non si veda
Su l'amico trafitto
Più incrudelir l'amico! Ah non trionfi
Del germano il germano! Ah più non cada
Al figlio, che l'uccise, il padre accanto!
Basti alfin tanto sangue e tanto pianto.

CATONE

Non basta a lui.

CESARE

Non basta a me? Se vuoi. (1)
V'è tempo ancor. Pongo in obblio le offese,
Le promesse rinnovo,
L'ire depongo, e la tua scelta attendo.
Chiedimi guerra, o pace;
Soddisfatto sarai.

CATONE

Guerra, guerra mi piace.

CESARE

E guerra avrai.

<sup>(1)</sup> A Catone.

Se in campo armato Vuoi cimentarmi Vieni, che il fato Fra l'ire e l'armi La gran contesa Deciderà.

Delle tue lagrime (1)
Del tuo dolore
Accusa il barbaro
Tuo genitore;
Il cor di Cesare
Colpa non ha. (2)

## SCENA XII.

CATONE, MARZIA, INDI EMILIA.

#### MARZIA

An signor, che facesti? Ecco in periglio La tua, la nostra vita.

Il viver mio
Non sia tua cura. A te pensai: di padre
Sento gli affetti. Emilia, (3)
Non v'è più pace; e fra l'ardor dell'armi
Mal sicure voi siete, onde alle navi
Portate il piè. Sai che il german di Marzia
Di quelle è duce; e in ogni evento avrete
Pronto lo scampo almen.

<sup>(1)</sup> A Marzia. (2) Parte.

<sup>(3)</sup> Vedendo venire Emilia.

### EMILIA

Qual via sicura

D'uscir da queste mura Cinte d'assedio?

> CATONE In solitaria parte,

D'Iside al fonte appresso, A me noto è l'ingresso Di sotterranea via. Ne cela il varco De'folti dumi e de'pendenti rami L'invecchiata licenza. All'acque un tempo Servì di strada; or dall'età cangiata Offre asciutto il cammino Dall'offesa cittade al mar vicino.

EMILIA (Può giovarmi il saperlo.)

MARZIA

Ed a chi fidi

La speme, o padre? È mal sicura, il sai, La fè di Arbace: a ricusarmi ei giunse.

CATONE

Ma nel cimento estremo Ricusarti non può. Di tanto eccesso È incapace, il vedrai.

> MARZIA Farà l'istesso.

## SCENA XIII.

ARBACE & DETTI.

ARBACE

Signor, so che a momenti Pugnar si deve; imponi Che far degg'io. Senz'aspettar l'aurora, Ogn'ingiusto sospetto a render vano, Vengo sposo di Marzia: ecco la mano. (Mi vendico così.)

> CATONE Nol dissi, o figlia?

Temo, Arbace, ed ammiro

L'incostante tuo cor.

A R B A C E
D'ogni riguardo

Disciolto io sono, e la ragion tu sai.

MARZIA

(Ah mi scopre.)

ARBACE

A Catone

Deggio un pegno di fede in tal periglio.

CATONE

Che tardi? (1)

EMILIA

(Che farà?)

MARZIA

(Numi, consiglio.)

(1) A Marzia.

BMILIA

Marzia, ti rasserena.

MARZIA

Emilia, taci.

ARBACE Or mia sarai. (1)

MARZIA

(Che pena!)

CATONE

Più non s'aspetti. A lei Porgi, Arbace, la destra.

ARBACE

Eccola: in dono

Il cor, la vita, il soglio Così presento a te.

MARZIA
Va; non ti voglio.
ARBACE

Come!

EMILIA

(Che ardir!)

catone Perchè? (2)

MARZIA

Finger non giova;

Tutto dirò. Mai non mi piacque Arbace; Mai nol soffersi, egli può dirlo. Ei chiese Il differir le nozze Per cenno mio. Sperai che alfin più saggio L'autorità d'un padre

(1) A Marzia.

(2) A Martin.

Impegnar non volesse a far soggetti I miei liberi affetti; Ma gia che sazio ancora Non è di tormentarmi, e vuol ridurmi A un estremo periglio, A un estremo rimedio anch'io m'appiglio.

CATONE

Son fuor di me. Donde tant'odio, e donde Tanta audacia in costei? (1)

EMILIA

Forse altro foco

L'accenderà.

ARBACE Così non fosse.

CATONE

E quale

De'contumaci amori Sarà l'oggetto?

ARBACE Oh Dio!

EMILIA

Chi sa?

CATONE

Parlate.

ARBACE

Il rispetto . . .

EMILIA

Il decoro . . .

MARZIA

Tacete; io lo dirò: Cesare adoro.

(1) Ad Emilia e ad Arbace.

CATONE

Cesare!

MARZIA

Sì. Perdona,

Amato genitor: di lui m'accesi, Pria che fosse nemico: io non potei Sciogliermi più. Qual è quel cor capace D'amare e disamar, quando gli piace?

CATONE

Che giungo ad ascoltar!

MARZIA

Placati, e pensa

Che le colpe d'amor . . .

CATONE

Togliti, indegna,

Togliti agli occhi miei.

MARZIA

Padre . . .

CATONE

Che padre!

D'una perfida figlia, Che ogni rispetto obblia, che in abbandono Mette il proprio dover, padre non sono.

MARZIA

Ma che feci? Agli altari
Forse i Numi involai? Forse distrussi
Con sacrilega fiamma il tempio a Giove?
Amo alfine un eroe, di cui superba
Sopra i secoli tutti
Va la presente etade; il cui valore
Gli astri, la terra, il mar, gli uomini, i Numi
Favoriscono a gara: onde, se l'amo,

O che rea non son io,

O il fallo universale approva il mio.

CATONE

Scellerata! il tuo sangue . . . (1)

ARBACE

Ah no, t'arresta.

EMILIA

Che fai? (2)

ARBACE

Mia sposa è questa.

CATONE

Ah prence! ah ingrata!

Amare un mio nemico!

Vantarlo in faccia mia! Stelle spietate,

A quale affanno i giorni miei serbate!

Dovea svenarti allora (3)

Che apristi al di le ciglia.

Dite vedeste ancora (4)

Un padre ed una figlia,

Perfida al par di lei,

Misero al par di me?

L'ira soffrir saprei

D'ogni destin tiranno:

A questo solo affanno

Costante il cor non è. (5)

<sup>(1)</sup> In atto di ferir Marzia.

A Catone.

<sup>(3)</sup> A Marzia.

<sup>(4)</sup> Ad Emilia e ad Arbace. (5) Parte.

### SCENA XIV.

### MARZIA, EMILIA, ARBACE.

### MARZIA

Sarete paghi alfin. Volesti al padre (1) Vedermi in odio? eccomi in odio. Avesti (2) Desio di guerra? eccoci in guerra. Or dite, Che bramate di più?

> ARBACE M'accusi a torto.

Tu mi togliesti, il sai, La legge di tacere.

> EMILIA Io non t'offendo,

Se vendetta desio.

MARZIA Ma uniti intanto

Contro me congiurate.

Ditelo; che vi feci anime ingrate? So che godendo vai (3)

Del duol che mi tormenta:

Ma lieto non sarai;

Ma non sarai contenta: (4)

Voi penerete ancor.

Nelle sventure estreme

Noi piangeremo insieme.

Tu non avrai vendetta; (5)

Tu non sperare amor. (6)

Ad Arbace.
 Ad Emilia.
 Ad Arbace.

<sup>(4)</sup> Ad Emilia. (5) Ad Emilia.

<sup>(6)</sup> Ad Arbace, e parte.

# SCENA XV.

### EMILIA ED ARBACE.

#### EMILIA

Udisti, Arbace? il credo appena. A tanto Giunge dunque in costei Un temerario amor? Ne vanta il foco: Te ricusa, me insulta, e il padre offende.

ARBACE

Di colei, che mi accende, Ah non parlar così.

Non hai rossore
Di tanta debolezza? A tale oltraggio
Resisti ancor?

Che posso far? È ingrata, È ingiusta, io lo conosco; e pur l'adoro; E sempre più si avanza Con la sua crudeltà la mia costanza.

#### EMILIA

Se sciogliere non vuoi
Dalle catene il cor,
Di chi lagnar ti puoi?
Sei folle nell'amor,
Non sei costante.
Ti piace il suo rigor,
Non cerchi libertà;
L'istessa infedeltà
Ti rende amante. (1)

(1) Parte.

# SCENA XVI.

### ARBACE.

L'ingiustizia, il disprezzo,
La tirannia, la crudeltà, lo sdegno
Dell'ingrato mio ben senza lagnarmi
Tollerare io saprei: tutte son pene
Soffribili ad un cor. Ma su le labbra
Della nemica mia sentire il nome
Del felice rival; saper che l'ama;
Udir che i pregi ella ne dica, e tanto
Mostri per lui d'ardire;
Questo, questo è penar, questo è morire!

Che sia la gelosia
Un gelo in mezzo al foco,
È ver; ma questo è poco:
È il più crudel tormento
D'un cor che si innamora;
E questo è poco ancora.
Io nel mio cor lo sento,
Ma non lo so spiegar.

Se non portasse amore
Affanno sì tiranno,
Qual è quel rozzo core,
Che non vorrebbe amar?

# ATTO TERZO

# SCENA PRIMA.

Cortile.

### CESARE E FULVIO.

CESARE

Tutto, amico, ho tentato: alcun rimorso Più non mi resta. In van finsi finora Ragioni alla dimora, Sperando pur che della figlia al pianto, D'Utica a' prieghi, e de' perigli a fronte Si piegasse Catone. Or so ch'ei volle, In vece di placarsi, Marzia svenar, perchè gli chiese pace, Perchè disse d'amarmi. Andiamo: ormai Giusto è il mio sdegno; ho tollerato assai. (1)

FULVIO

Ferma; tu corri a morte.

CESARE

Perchè?

FULVIO

Già su le porte D'Utica v'è chi nell'uscir ti deve Privar di vita.

> CESARE E chi pensò la trama.

(1) In atto di partire.

FULVIO

Emilia. Ella mel disse; ella confida Nell'amor mio, tu'l sai.

CESARE

Coll'armi in pugno

Ci apriremo la via. Vieni,

FULVIO

Raffrena

Questo ardor generoso. Altro riparo Offre la sorte.

CESARE

E quale?

FULVIO

Un, che fra l'armi

Milita di Catone, infino al campo Per incognita strada Ti condurrà.

CESARE

Chi è questi?

FULVIO

Floro si appella: uno è di quei che scelse Emilia a trucidarti. Ei vien pietoso A palesar la frode, E ad aprirti lo scampo.

CESARE

Ov'è?

FULVIO

Ti attende

D'Iside al fonte. Egli mi è noto; a lui Fidati pure. Intanto al campo io riedo; E per l'esterno ingresso Di quel cammino istesso a te svelato,

# 256 CATONE

Co'più scelti de' tuoi Tornerò poi per tua difesa armato.

CESARE

E fidarci così?

FULVIO Vivi sicuro:

Avran di te, che sei

La più grand'opra lor, cura gli Dei.

La fronda che circonda
A' vincitori il crine,
Soggetta alle ruine
Del folgore non è.
Compagna dalla cuna
Apprese la fortuna
A militar con te. (1)

## SCENA II.

CESARE, POI MARZIA.

CESARE

Quanti aspetti la sorte Cangia in un giorno!

> MARZIA Ah Cesare, che fai?

Come in Utica ancor?

CESARE L'insidie altrui

Mi son d'inciampo.

(1) Parte.

MARZIA

Per pietà, se m'ami,

Come parte del mio

Difendi il viver tuo. Cesare, addio. (1)

CESARE

Fermati, dove fuggi?

MARZIA

Al germano, alle navi. Il padre irato Vuol la mia morte. (Oh Dio, (2) Giungesse mai!) Non m'arrestar; la fuga Sol può salvarmi.

CESARE

Abbandonata e sola

Arrischiarti così? Ne' tuoi perigli Seguirti io deggio.

MARZIA

No; se è ver che m'ami,

Me non seguir; pensa a te sol: non dei Meco venire. Addio . . . Ma senti: in campo, Com'è tuo stil, se vincitor sarai, Oggi del padre mio Risparmia il sangue, io te ne priego. Addio. (3)

CESARE

T'arresta anche un momento.

MARZIA

È la dimora

Perigliosa per noi: potrebbe . . . Io temo . . . (4) Deh lasciami partir.

C E S A R E
Così t'involi?

(1) În atto di partire.(2) Guardando intorno.

(3) In atto di partire.(4) Guardando intorno.

Tom. I.

MARZIA

Crudel, da me che brami? È dunque poco Quanto ho sofferto? Ancor tu vuoi ch'io senta Tutto il dolor d'una partenza amara? Lo sento sì, non dubitarne; il pregio D'esser forte m'hai tolto. In van sperai Lasciarti a ciglio asciutto. Ancora il vanto Del mio pianto volesti: ecco il mio pianto.

CESARE

Ahimè, l'alma vacilla!

MARZIA

Chi sa se più ci rivedremo, e quando: Chi sa se il fato rio Non divida per sempre i nostri affetti.

CESARE

E nell'ultimo addio tanto ti affretti?

MARZIA

Confusa, smarrita
Spiegarti vorrei
Che fosti...che sei...
Intendimi, oh Dio!
Parlar non poss'io;
Mi sento morir.
Fra l'armi se mai
Di me ti rammenti,
Io voglio...Tu sai...
Che pena! Gli accenti
Confonde il martir. (1)

<sup>(</sup>t) Parte.

# SCENA III.

CESARE, POI ARBACE.

CESARE

Quali insoliti moti
Al partir di costei prova il mio core!
Dunque al desio d'onore
Qualche parte usurpar de'miei pensieri
Potrà l'amor?

(M'inganno, (I)

O pur Cesare è questi?)

CESARE

Ah l'esser grato,

Aver pietà d'una infelice alfine Debolezza non è. (2)

ARBACE

Fermati; e dimmi

Qual ardir, qual disegno T'arresta ancor fra noi?

CESARE

(Questi chi fia?)

ARBACE

Parla.

CESARE

Del mio soggiorno Qual cura hai tu?

<sup>(1)</sup> Nell'uscire si ferma.

<sup>(2)</sup> In atto di partire.

ARBACE Più che non pensi. CESARE

Ammiro

L'audacia tua; ma non so poi se a' detti Corrisponda il valor.

ARBACE
Se l'assalirti,
Dove ho tante difese, e tu sei solo,
Non paresse viltade, or ne faresti
Prova a tuo danno.

E come mai con questi

Generosi riguardi Utica unisce Insidie e tradimenti?

> ARBACE Ignote a noi

Furon sempre quest'armi.

CESARE

E pur si tenta,

Nell'uscir ch'io farò da queste mura, Di vilmente assalirmi.

ARBACE

E qual saria

Sì malvagio fra noi?

CESARE

Nol so: ti basti

Saper che v'è.

ARBACE

Se temi

Della fè di Catone o della mia, T'inganni: io ti assicuro Che alle tue tende or ora Illeso tornerai; ma in quelle poi Men sicuro sarai forse da noi.

CBSARE

Ma chi sei tu, che meco Tanta virtù dimostri e tanto sdegno?

ARBACE

Nè mi conosci?

CESARE

No.

ARBACE

Son tuo rivale

Nell'armi e nell'amor.

CESARE

Dunque tu sei

Il principe Numida,

Di Marzia amante e al genitor sì caro?

ARBACE

Sì, quello io sono.

CESARE

Ah!se pur l'ami, Arbace,

La segui, la raggiungi; ella s'invola Del padre all'ira intimorita e sola.

ARBACE

Dove corre?

CESARE

Al germano.

ARBACE

Per qual cammin?

CESARE

Chi sa? Quindi pur dianzi

Passò fuggendo.

ARBACE

A rintracciarla io vado.

Ma no; prima al tuo campo Deggio aprirti la strada: andiam.

CESARE

Per ora

i

Il periglio di lei È più grave del mio; vanne.

ARBACE

Ma teco

Manco al dover, se qui ti lascio.

CESARE

: Eh pensa

Marzia a salvare, io nulla temo. È vana Un'insidia palese.

ARBACE

Ammiro il tuo gran cor: tu del mio bene Al soccorso m'affretti, il tuo non curi; E colei che t'adora Con generoso eccesso

Rival confidi al tuo rivale istesso.

La land the first that the con-

Combattuta da tante vicende Si confonde quest'alma nel sen. Il mio bene mi sprezza, e m'accende,

mio bene mi sprezza, e m'accende, Tu m'involi e mi rendi il mio ben. (1)

(1) Parte.

### SCENA IV.

#### CESARE.

Del rivale all'aita
Or che Marzia abbandono, ed or che il fato
Mi divide da lei, non so qual pena
Incognita finor m'agita il petto.
Taci, importuno affetto;
No, fra le cure mie luogo non hai,
Se a più nobil desio servir non sai.
Quell'amor che poco accende,

Quell'amor che poco accende,
Alimenta un cor gentile,
Come l'erbe il nuovo aprile,
Come i fiori il primo albor.
Se tiranno poi si rende,
La ragion ne sente oltraggio,
Come l'erba al caldo raggio,
Come al gelo esposto il fior. (1)

### SCENA V.

Acquedotti antichi ridotti ad uso di strada sotterranea, che conducono dalla città alla marina, con porta chiusa da un lato del prospetto.

#### MARZIA.

Pur veggo alfine un raggio D'incerta luce infra l'orror di queste Dubbiose vie; ma non ritrovo il varco (2)

(1) Parte.

(2) Guardando attorno.

Che al mar conduce. Orma non v'è che possa Additarne il sentier. Mi trema in petto Per tema il cor. L'ombre, il silenzio, il grave Fra questi umidi sassi aere ristretto Peggior de'rischi miei rendon l'aspetto. Ah se d'uscir la via Rinvenir non sapessi . . . (1) Eccola. Alquanto L'alma respira. Al lido Si affretti il piè. Ma, s'io non erro, il passo Chiuso mi sembra. Oh Dio! Pur troppo è ver. Chi l'impedi? Si tenti. (2) Cedesse almeno. Ah che m'affanno in vano! Misera, che farò? Per l'orme istesse Tornar conviene. Alla mia fuga il Cielo Altra strada aprirà. Numi, qual sento Di varie voci e di frequenti passi Suono indistinto! Ove n'andrò? Si avanza Il mormorio. Potessi Quel riparo atterrar. Nè pur si scuote. (3) Dove fuggir? Forza è celarsi. E quando I timori e gli affanni Avran fine una volta, astri tiranni? (4)

<sup>(1)</sup> Guardando s' avvede della

<sup>(2)</sup> Torna alla porta.

<sup>(3)</sup> S'appressa di nuovo, e scuote la porta.
(4) Si nasconde.

## SCENA VI.

EMILIA con ispada nuda e gente armata, E DETTA in disparte.

#### EMILIA

È questo, amici, il luogo ove dovremo La vittima svenar. Fra pochi istanti Cesare giungerà. Chiusa è l'uscita Per mio comando; onde non v'è per lui Via di fuggir. Voi fra que' sassi occulti Attendete il mio cenno. (1)

MARZIA

(Ahimè che sento!)

EMILIA

Quanto tarda il momento Sospirato da me! Vorrei . . . Ma parmi Ch'altri s'appressi. È questo Certamente il tiranno . Aita, o Dei: Se vendicata or sono, Ogni oltraggio sofferto io vi perdono. (2)

MARZIA

(Oh Ciel, dove mi trovo! Almen potessi Impedir ch'ei non giunga.)

<sup>(1)</sup> La gente d'Emilia si ritira.

<sup>(2)</sup> Si nasconde

# CATONE

## SCENA VII.

CESARE & DETTE in disparte.

CESARE

L calle angusto (1)

Qui si dilata: ai noti segni il varco
Non lungi esser dovrà. Floro, m'ascolti? (2)
Floro. Nol veggio più. Fin qui condurmi,
Poi dileguarsi! Io fui
Troppo incauto in fidarmi. Eh non è questo
Il primo ardir felice: io di mia sorte
Feci in rischio maggior più certa prova.

Ma questa volta il suo favor non giova. (3)

MARZIA

(Oh stelle!)

GESARE Emilia armata!

EMILIA

È giunto il tempo

Delle vendette mie.

CESARE

Fulvio ha potuto

Ingannarmi così!

EMILIA

No, dell'inganno Tutta la gloria è mia. Della sua fede Giurata a te contro di te mi valsi.

(1) Guardando la scena.

(3) Esce.

(2) Voltandosi indietro.

Perchè impedisse il tuo ritorno al campo, A Fulvio io figurai D'Utica su le porte i tuoi perigli. Per condurti ove sei, Floro io mandai Con simulato zelo a palesarti Questa incognita strada. Or dal mio sdegno, Se puoi, t'invola.

> CESARE Un femminil pensiero

Quanto giunge a tentar! in

EMILIA

Forse volevi
Che insensati gli Dei sempre i tuoi falli
Soffrissero così? che sempre il mondo
Pianger dovesse in servitù dell'empio
Suo barbaro oppressor? che l'ombra grande
Del tradito Pompeo
Eternamente invendicata errasse?
Folle! Contro i malvagi,
Quando più gli assicura,
Allor le sue vendette il Ciel matura.

CESARE

Alfin che chiedi?

EMILIA Il sangue tuo. CESARE

Sì lieve

Non è l'impresa.

Or lo vedremo.

MARZIA

(Oh Dio!)

EMILIA

Olà costui svenate. (1)

CESARE

Prima voi caderete. (2)

MARZIA

Empj, sermate.

CESARE

(Marzia!)

EMILIA

(Che veggio!)

MARZIA

E di tradir non sente

Vergogna Emilia?

EMILIA

E di fuggir con lui

Non ha Marzia rossore?

CESARE

(Oh strani eventi!)

MARZIA

Io con Cesare! Menti.

L'ira del padre ad evitar m'insegna

Giusto timor.

<sup>(1)</sup> Esce la gente d'Emilia.

<sup>(2)</sup> Cava la spada.

## SCENA VIII.

CATONE con ispada nuda, E DETTI.

CATONE

 ${
m P}_{ t u R}$  ti ritrovo, indegna. (1) MARZIA

Misera!

CESARE

Non temer. (2)

CATONE Che miro! (3)

EMILIA Oh stelle! (4)

CATONE

Tu in Utica, o superbo? (5)

Tu seco, o scellerata? (6)

Voi qui senza mio cenno? (7) Emilia armata? Che si vuol? che si tenta?

CESARE

La morte mia, ma con viltà.

EMILIA

Tu vedi (8)

Ch'oggi è dovuto all'onor tuo quel sangue, Non men che all'odio mio.

MARZIA

Ah questo è troppo! È Cesare innocente: Innocente son io.

Verso Marzia.
 Va a porsi davanti a Marzia.
 Vedendo Cesare.
 Vedendo Catone.

(5) A Cesare. (6) A Marzia. (7) Alla gente armats. (8) A Catone.

CATONE

Taci. Comprendo

I vostri rei disegni. Olà, dal fianco Di lui l'empia si svelga. (1)

CESARE

A me la vita (2)

Prima toglier conviene.

CATONE

Temerario!

EMILIA

Eh s'uccida. (3).

MARZIA

Padre, pietà.

CATONE Deponi il brando. (4)

CESARE

Il brando

Io non cedo così. (5)

EMILIA

Qual improvviso

Strepito ascolto?

CATONE

E di quai grida intorno

Risuonan queste mura?

MARZIA

Che fia!

CESARE

Non paventar.

Alla gente armata.
 Si pone in difesa.
 A Catone.

<sup>(4)</sup> A Cesare.(5) S'ode di dentro rumore.

EMILIA

Troppo il tumulto, (1)

Signor, si avanza.

MARZIA Ai replicati colpi

Crollano i sassi.

CATONE

Insidia è questa. Ah, prima Ch'altro ne avvenga, all'onor mio si miri. L'empia non uccidete. Disarmate il tiranno; io vi precedo. (2)

# SCENA IX.

FULVIO con gente armata, che, gettati a terra i ripari entra; E DETTI.

#### FULVIO

V<sub>ENITE</sub>, amici.

MARZIA 2D EMILIA Oh Ciel!

CATONE

Numi, che vedo!

FULVIO

Cesare, all'armi nostre Utica aprì le porte: or puoi sicuro Goder della vittoria.

CATONE
Ah siam traditi!

(1) A Catone, sentendo crescere il' (2) Alla gente. romore.

CESARE

Corri, amico, e raffrena (1) La militar licenza: io vincer voglio, Non trionfare.

> EMILIA Inutil ferro! (2)

> > MARZIA

Oh Dei!

FULVIO

Parte di voi rimanga (3) Di Cesare in difesa. Emilia, addio.

EMILIA

Va, indegno.

FULVIO

A Roma io servo e al dover mio. (4)

CESARE

Catone, io vincitor . . .

CATONE

Taci. Se chiedi

Ch'io ceda il ferro, eccolo: (5) un tuo comando Udir non voglio.

CESARE

Ah no, torni al tuo fianco,

Torni l'illustre acciar.

CATONE

Sarebbe un peso

Vergognoso per me, quando è tuo dono.

MARZIA

Caro padre . . .

(1) A Fulvio.

(2) Getta la spada. (3) A' suoi soldati.

. (4) Parte. Restano alcune guardie con Cesare.

(5) Getta la spada.

CATONE

T'accheta.

Il mio rossor tu sei.

MARZIA

Si plachi almeno

Il cor d'Emilia.

EMILIA Il chiedi in vano.

CESARE

Amico, (1)

Pace, pace una volta.

CATONE

In van la speri.

MARZIA

Ma tu, che vuoi? (2)

EMILIA

Viver fra gli odj e l'ire.

CESARE

Ma tu, che brami? (3)

CATONE In libertà morire.

MARZIA

Deh in vita ti serba. (4)

CESARE

Deh sgombra l'affanno. (5)

CATONE

Ingrata, superba. (6)

EMILIA

Indegno, tiranno. (7)

Ad Emilia.

(3) A Catone. (4) A Catone.

Tom. I.

(5) Ad Emilia. (6) A Marzia.

CESARE Ma t'offro la pace. (1)

CATONE

Il dono mi spiace.

MARZIA

Ma l'odio raffrena. (2)

EMILIA

Vendetta sol voglio.

CESARE

Che duolo!

MARZIA Che pena!

EMILIA

Che fasto!

CATONE Che orgoglio!

TUTTI

Più strane vicende La sorte non ha.

MARZIA

M'oltraggia, m'offende (3) Il padre sdegnato.

CESARE

Non cangia pensiero (4) Quel core ostinato.

EMELIA.

Vendetta non spero. (5)

CATONE

La figlia è ribelle. (6)

<sup>(1)</sup> A Catone.

<sup>(2)</sup> Ad Emilia. (3) Da sè.

<sup>(6)</sup> Da se.

TUTTI
Che voglian le stelle,
Quest'alma non sa. (1)

# SCENA X.

Luogo magnifico nel soggiorno di Catone.

ARBACE con ispada nuda, ed alcuni seguaci; POI FULVIO dal fondo, parimente con ispada, e seguito di Cesariani.

### ARBACE

Dove mai l'idol mio,
Dove mai si celò? M'affretto in vano;
Nè pur qui lo ritrovo. Oh Dei! Già tutta
Di nemiche falangi Utica è piena.
Compagni, amici, ah per pietà si cerchi,
Si difenda il mio ben. Ma già s'avanza
Fulvio con l'armi. Ardir, miei fidi: andiamo
Contro lo stuolo audace
A vendicarci almea.

Fulvio Fermati, Arbace.

Il Dittator non vuole Che si pugni con voi. Di sua vittoria Altro frutto non chiede Che la vostra amistà, la vostra sede.

<sup>(1)</sup> Partone.

ARBACE

Che fede? che amistà? Tutto è perduto: Altra speme non resta Che terminar la vita, Ma con l'acciaro in man.

# SCENA XI.

EMILIA E DETTI.

EMILIA

 $P_{ ext{RINCIPE}}$ , aita. (1)

ARBACE

Che fu?

EMILIA

Muore Catone.

FULVIO

E chi l'uccide?

EMILIA

Si ferì di sua mano.

ARBACE

E niuno accorse

Il colpo a trattener?

EMILIA

La figlia, ed io

Tardi giungemmo. Il breve acciar di pugno Lasciò rapirsi, allor però che immerso L'ebbe due volte in seno.

ARBACE

Ah, pria che muora,

(1) Ad Arbace,

Si procuri arrestar l'alma onorata. (1)

FULVIO

Lo sappia il Dittator. (2)

SCENA XII.

CATONE ferito, MARZIA E DETTI.

CATONE

LASCIAMI, ingrata. (3)
MARZIA

Arbace, Emilia.

ARBACE

Oh Dio!

Che facesti, o signore?

CATONE

Al mondo, a voi

Ad evitar la servitude insegno.

EMILIA

Alla pietosa cura Cedi de' tuoi.

ARBACE

Pensa ove lasci e come

Una misera figlia.

CATONE

Ah l'empio nome

Tacete a me: sol questa indegna oscura La gloria mia.

<sup>(1)</sup> In atto di partire. (2) Parte Fulvio.

<sup>(3)</sup> A Marzia.

MARZIA

Che crudeltà! Deh ascolta

I prieghi miei. (1)

CATONE Taci.

MARZIA

Perdono, o padre; (2)

Caro padre, pietà. Questa, che bagna Di lagrime il tuo piede, è pur tua figlia. Ah volgi a me le ciglia, Vedi almen la mia pena; Guardami una sol volta, e poi mi svena.

ARBACE

Placati alfine. (3)

CATONE Or senti: (4)

Se vuoi che l'ombra mia vada placata Al suo fatal soggiorno, eterna fede Giura ad Arbace; e giura All'oppressore indegno Della patria e del mondo eterno sdegno.

MARZIA

( Morir mi sento.)

CATONE

E pensi ancor? Conosco

L'animo avverso. Ah da costei lontano Lasciatemi morir.

> MARZIA No, padre, ascolta: (5)

(i) A Catone. (2) S'inginocchia. (3) A Catone.

Tutto farò. Vuoi che ad Arbace io serbi Eterna fè? la serberò. Nemica Di Cesare mi vuoi? dell'odio mio Contro lui ti assicuro.

CATONE

Giuralo.

(Oh Dio!) Su questa man lo giuro. (1)

Mi sa pietà.

(Che cangiamento!)

Or vieni (2)

Fra queste braccia, e prendi Gli ultimi amplessi miei, figlia infelice. Son padre alfine; e nel momento estremo Cede a'moti del sangue La mia fortezza. Ah non credea lasciarti In Affrica così!

> MARZIA Mi scoppia il core!

ARBACE

Oh Dei!

Marzia, il vigore (3)
Sento mancar . . . Vacilla il piè . . . Qual gelo
Mi scorre per le vene! (4)

<sup>(1)</sup> Prende la mano di Catone, e (3) Siede. la bacia. (4) Sviene. (2) Catone abbraccia Marzia.

MARZIA

Soccorso, Arbace: il genitor già sviene. (1)

ARBACE

Non ti avvilir. La tenerezza opprime Gli spirti tuoi.

> MARZIA Consiglio, Emilia.

> > EMILIA

Arriva

Cesare a noi.

MARZIA

Misera me!

ARBACE

Che giorno

È questo mai!

SCENA ULTIMA.

CESARE, POI FULVIO con numeroso seguito, E DETTE.

CESARE

 $\mathbf{V}_{ ext{ive Catone}}$ ?

ARBACE

Ancora

Lo serba il Ciel.

CESARE

Per mantenerlo in vita Tutto si adopri, anche il mio sangue istesso.

<sup>(1)</sup> Si vedono venir Cesare e Fulvio dal fondo.

MARZIA

Parti, Cesare, parti, Non accrescermi affanni.

CATONE

Ah figlia!

ARBACE

Al labbro

Tornan gli accenti.

CESARE

Amico, vivi, e serba (1)

Alla patria un eroe.

CATONE

Figlia, ritorna (2)

A questo sen. Stelle, ove son! Chi sei?

CESARE

Stai di Cesare in braccio.

CATONE

Ah indegno! e quando

Andrai lungi da me? (3)

CESARE

Placati.

CATONE

Io voglio . . .

Manca il vigor: ma l'ira mia richiami Gli spirti al cor. (4)

MARZIA

Reggiti, o padre,

<sup>(1)</sup> Cesare si appressa a Catone, e (3) Tenta di alzarsi e ricade. lo sostiene. (4) S'alza da sedere.

<sup>(2)</sup> Catone prende per la mano Cesare, credendolo Marzia.

CESARE

E vuoi

Morir così nemico?

Anima rea,

Io moro sì, ma della morte mia Poco godrai: la libertade oppressa Il suo vindice avra. Palpita ancora La grand'alma di Bruto in qualche petto. Chi sa . . .

> ARBACE Tu manchi.

> > EMILIA Oh Dio!

CATONE

Chi sa: lontano

Forse il colpo non è. Per pace altrui L'affretti il Cielo; e quella man che meno Credi infedel, quella ti squarci il seno.

FULVIO
(L'insulta anche morendo.)

GATONE

Ecco . . . al mio ciglio . . .

Già langue . . . il dì.

CESARE Roma, chi perdi!

CATONE

Altrove . . .

Portatemi . . . a morir.

MARZIA Vieni.

# EMILIA DO ARBACE Che affanno!

CATONE

No . . . non vedrai . . . tiranno . . . Nella . . . morte . . . vicina . . . Spirar . . . con me . . . la libertà . . . Latina . (1) C E S A R E

Ah! se costar mi deve I giorni di Catone il serto, il trono, Ripigliatevi, o Numi, il vostro dono. (2)

(1) Catone, sostenuto da Marzia e (2) Getta il lauro. da Arbace, entra morendo.

ı

e e e e e •

# VARIANTI DELLA DIDONE

### ATTO PRIMO

Pag. 10. lin. 4.

Er disse, è ver, che il suo dover lo sprona A lasciar queste sponde: Ma col dover la gelosia nasconde.

DIDONE .

Come?

OSMIDA

Fra pochi istanti Dalla reggia, ec.

Pag. 10. lin. 15.
S'inganna Enea; ma piace
L'inganno all'alma mia.
So che nel nostro core
Sempre la gelosia figlia è d'amore.

SELENE

Anch'io lo so.

DIDONE

Ma non lo sai per prova.

OSMIDA

(Così contro un rival l'altro mi giova.)

DIDONE

Vanne, ec.

Pag. 25. lin. 20.

Un cor, che s'innamora,

Non sceglie a suo piacer l'oggetto amato; Onde nessuno offende, Quando in amor contende, o allor che niega Corrispondenza altrui. Non è bellezza, Non è senno, o valore Che in noi risveglia amore; anzi talora Il men vago, il più stolto è che s'adora. Bella ciascuno poi finge al pensiero La fiamma sua; ma poche volte è vero.

Ogni amator suppone,
Che della sua ferita
Sia la beltà cagione;
Ma la beltà non è.
E un bel desio che nasce
Allor che men s'aspetta;
Si sente che diletta,
Ma non si sa perchè. (1)

Pag. 27. lin. ult. SCENA XIV.

#### ARASPE

Lo so, quel cor feroce Stragi minaccia alla mia fede ancora. Ma si serva al dovere, e poi si mora. Infelice e sventurato Potrà farmi ingiusto fato, Ma infedele io non sarò.

<sup>(1)</sup> Parte.

La mia fede e l'onor mio Pur fra l'onde dell'obblio Agli Elisii io porterò. (1)

Pag. 32. lin. 12. Tu mi disarmi il fianco (2), Tu mi vorresti oppresso (3); Ma sono ancor l'istesso, Ma non son vinto ancor. Soffro per or lo scorno; Ma forse questo è il giorno, Che domerò quell' alma (4), Che punirò quel cor. (5)

DIDONE

Fremer, ec.

Pag. 37.

## ATTO SECONDO

SCENA PRIMA.

JARBA ED OSMIDA.

OSMIDA

DIGNORE, ove ten vai? Nelle mie stanze ascoso Per tuo, per mio riposo io ti lasciai.

JARBA

Ma sino al tuo ritorno

<sup>(</sup>ı) Parte. (2) A Didone. (3) Ad Enea.

<sup>(4)</sup> A Didone. (5) Ad Enea.

Tollerar quel soggiorno io non potei.

OSMIDA

In periglio tu sei; che se Didone Libero errar ti vede, Temerà di mia fede.

JARBA

A tal oggetto

Disarmato io men vo, finche non giunga L'amico stuol, che a vendicarmi affretto.

OSMIDA

Va' pur, ma ti rammenta Ch'io sol per tua cagione . . .

JARBA

Fosti infido a Didone.

OSMIDA

E che tu per mercede . . .

JARBA

So qual premio si debba alla tua fede.

OSMIDA

Pensa che il trono aspetto,
Che n'ho tua fede in pegno.
E che donando un regno,
Ti fai soggetto un re:
Un re, che tuo seguace
Ti sarà fido in pace;
E se guerrier lo vuoi,

Contro i nemici tuoi Combatterà per te. (1)

## SCENA II.

#### JARBA, POI ARASPE.

#### JARBA

Giovino i tradimenti, Poi si punisca il traditore. Indegno, (1) T'offerisci al mio sdegno, e non paventi? Temerario, per te Non cadde Enea dal ferro mio trafitto.

ARASPE

Ma delitto non è.

JARBA Non è delitto?

Di tante offese ormai Vendicato m'avria quella ferita.

ARASPE

La tua gloria salvai nella sua vita.

JARBA

Ti punirò.

#### ARASPE

La pena, Benchè innocente, io soffrirò con pace; Che sempre è reo chi al suo signor dispiace.

JARBA

( Hanno un'ingnota forza I detti di costui, Che m'incatena, e parmi Che io non sappia sdegnarmi in faccia a lui.)

(1) Vedendo Araspe. Tom. I.

Odi, giacche al tuo re Qual ossequio tu debba, ancor non sai, Innanzi a me non favellar giammai.

ARASPE

Ubbidirò.

#### SCENA III.

SELENE E DETTI.

SELENE

Chi sciolse,
Barbaro, i lacci tuoi? Tu non rispondi?
Dell'offesa reina il giusto impero
Qual folle ardire a disprezzar t'ha mosso?
Parla, Araspe, per lui.

ARASPE Parlar non posso.

SELENE

Parlar non puoi? (Pavento Di nuovo tradimento) E qual arcano Si nasconde a Selene? Perchè taci così? (1)

> ARASPE Tacer conviene.

> > JARBA

Senti. Voglio appagarti. Vado apprendendo l'arti, (2) Che deve posseder chi s'innamora;

(1) Ad Araspe.

(2) A Selene.

Nella scuola d'amor son rozzo ancora.

SELENE

L'arte di farsi amare Come apprender mai può chi serba in seno Sì arroganti costumi, e sì scortesi?

JARBA

Solo a farmi temer sinora appresi.

SELENE

E nè pur questo sai; quell'empio core Odio mi desta in seno, e non paura.

JARBA

La debolezza tua ti fa sicura.

Leon, ch'errando vada
Per la natia contrada,
Se un agnellin rimira,
Non si commove all'ira
Nel generoso cor.

Ma se venir si vede Orrida tigre in faccia, L'assale e la minaccia, Perchè sol quella crede Degna del suo furor. (1)

Pag. 39. lin. 12. L'augelletto in lacci stretto Perchè mai cantar s'ascolta? Perchè spera un'altra volta Di tornare in libertà.

Nel conflitto sanguinoso
Quel guerrier perchè non geme?
Perchè gode con la speme
Quel riposo che non ha. (2)

(1) Parte.

(2) Parte.

Pag. 44. lin. ult.

JARBA

Risparmia al tuo gran core Questa inutil pietà. So che a mio danno Della reina irriti i sdegni insani. Solo in tal guisa sanno Gli oltraggi vendicar gli eroi Trojani.

ENEA

Leggi, ec.

Pag. 45. lin. 13.
Vedi nel mio perdono,
Perfido traditor,
Quel generoso cor,
Che tu non hai.
Vedilo, e dimmi poi,
Se gli Affricani eroi
Tante virtù nel seno
Ebbero mai. (1)

Pag. 49. lin. 9. SELENE

Ah generoso Enea, Non fidarti così; d'Osmida ancora All'amistà tu credi, e pur t'inganna.

ENEA

Lo so: ma come Osmida, Non serba Araspe in seno anima infida.

SELENE

Sia qual, ec.

Pag. 50. lin. 8. Se non l'ascolti almeno,

(1) Parte.

Tu sei troppo inumano.

BNEA

L' ascolterò, ma l'ascoltarla è vano.
Non cede all'austro irato,
Nè teme allor che freme
Il turbine sdegnato,
Quel monte che sublime
Le cime innalza al ciel.
Costante, ad ogni oltraggio
Sempre la fronte avvezza,
Disprezza il caldo raggio,
Non cura il freddo gel. (1)

Pag. 50. lin. 23. SCENA X.

#### SELENE.

Cm udì, chi vide mai Del mio più strano amor sorte più ria? Taccio la fiamma mia, E vicina al mio bene, So scoprirgli le altrui, non le mie pene.

Veggio la sponda,
Sospiro il lido,
E pur dall'onda
Fuggir non so.
Se il mio dolore
Scoprir diffido,
Pietoso amore,
Che mai farò? (2)

(1) Parte.

(2) Parte.

# VARIANTI

Pag. 61. lin. 10.

# ATTO TERZO

Quegli stessi voi siete, Che intrepidi varcaste il mar Sicano. Per voi sdegnato in vano Di Cariddi e di Scilla Fra'vortici sonori Tutti adunò Nettuno i suoi furori. Per sì strane vicende All'impero Latino il Ciel ne guida Andiamo, ec.

Pag. 61. lin. 22.

JARBA

Fuggi, fuggi, se vuoi; Ma non lagnarti poi, Se della fuga tua Jarba si ride.

ENEA

Non irritar, superbo, La sofferenza mia.

JARBA

Parmi però, che sia Viltà, non sofferenza il tuo ritegno. Per un momento, ec.

Pag. 63. lin. 8.
Si, mori. Ma che fo? Vivi, non voglio
Nel tuo sangue infedele (1)
Questo acciaro macchiar.

TARRA

. Sorte crudele!

(1) Lascia Jarba, il qual sorge.

ENEA

Vivi, superbo, e regna;
Regna per gloria mia,
Vivi per tuo rossor.
E la tua pena sia
Il rammentar che in dono
Ti diè la vita e il trono
Pietoso il vincitor. (1)

#### SCENA III.

#### JARBA.

En io son vinto, ed io soffro una vita Che d'un vile stranier due volte è dono? No, vendetta, vendetta; e se non posso Nel sangue d'un rivale Tutto estinguer lo sdegno, Opprimerà la mia caduta un regno.

Su la pendice alpina
Dura la quercia antica,
E la stagion nemica
Per lei fatal non è.
Ma quando poi ruina
Di mille etadi a fronte,
Gran parte fa del monte
Precipitar con sè. (2)

Pag. 63. lin. 21.

M'è noto.

(1) Parte.

(2) Parte.

OSMIDA

Ad ogni impresa

Al vostro avrete il mio voler congiunto.

ARASPE

Troppa follia sarebbe Fidarsi a te.

osmib A Per qual ragione?

ARASPE

Un core

Non può serbar mai fede, Se una volta a tradir perdè l'orrore.

OSMIDA

A ragione infedele Con Didone son io. Così punisco L'ingiustizia di lei, che mai non diede Un premio alla mia fede.

ARASPE

È arbitrio di chi regna, Non è debito il premio; e quando ancora Fosse dovuto a cento imprese e cento Non v'è torto che scusi un tradimento.

OSMIDA

Chi nutrisce di questa Rigorosa virtude i suoi pensieri, La sua sorte ingrandir giammai non speri.

ARASPE

Se produce rimorso, Anche un regno è sventura. A te dovrebbe La gloria esser gradita Di vassallo fedel più, che la vita. OSMIDA

Questi dogmi severi Serba, Araspe, per te. Prendersi tanta Cura dell'opre altrui non è permesso. Non fa poco chi sol pensa a se stesso.

SCENA V.

SELENE E DETTI.

SELENE

PARTÌ da'nostri lidi Enea? Che fa? Dov'è?

> osmida No'l so.

ARASPE

No'l vidi.

SELENE

Oh Dio! Che più ci resta, Se lontano da noi la sorte il guida?

ARASPE

È teco Araspe.

osmida. E ti difende Osmida.

SELENE

Pria che manchi ogni speme, Vado in traccia di lui. (1)

OSMIDA

Ferma, Selene.

(1) În atte di partire.

#### VARIANTI

Se non gli sei ritegno, Più pace avranno e la regina e il regno.

SELENE

Intendo i detti tuoi : So perchè lungi il vuoi.

298

ARASPE

Con troppo affanno (1) Di arrestarlo tu brami. Perdona l'ardir mio, temo che l'ami.

SELENE

Se a te della germana Fosse noto il dolore, La mia pietà non chiameresti amore.

OSMIDA

Tanta pietà per altri a che ti giova? (2) Ad un cor generoso Qualche volta è viltà l'esser pietoso.

SELENE

Sensi d'alma crudel.

## SCENA VI.

JARBA con guardie E DETTI.

#### JARBA

Non son contento, Se non trafiggo Enea.

SELENE
(Numi, che sento!)

(1) A Selene.

(2) A Selene.

ARASPE

Mio re, qual nuovo affanno

T'ha così di furor l'anima accesa?

JARBA

Pria saprai la vendetta, e poi l'offesa.

SELENE

(Che mai sarà?)

OSMIDA

Signore, (1)

Le tue schiere son pronte. È tempo alfine, Che vendichi i tuoi torti.

JARBA

Araspe, andiamo.

ARASPE

Io sieguo i passi tuoi.

OSMIDA

Deh pensa allora

Che vendicato sei,

Che la mia fedeltà premiar tu dei.

JARBA

È giusto; anzi preceda

La tua mercede alla vendetta mia.

OSMIDA

Generoso monarca . . .

JARBA

Olà, costui

Si disarmi, e s'uccida. (2)

OSMIDA

Come? Questo ad Osmida? Qual ingiusto furore...

(1) Piano a Jarha.

<sup>(2)</sup> Alcune delle guardie di Jarba disarmano Osmida.

JARBA

Quest'è il premio dovuto a un traditore. (1)

OSMIDA

Parla, amico, per me; fa'che io non resti. Così vilmente oppresso. (2)

Non fa poco chi sol pensa a sè stesso. (3)

OSMIDA

Pietà, pietà, Selene. Ah non lasciarmi In sì misero stato e vergognoso!

SELENE

Qualche volta è viltà l'esser pietoso. (4)

#### SCENA VII.

ENEA con seguito E DETTI.

ENEA

Principessa, ove corri?

SELENE

A te ne vengo.

ENEA

Vuoi forse ... Oh Ciel, che miro! (5)

OSMIDA

Invitto eroe.

Vedi, all'ira di Jarba . . .

ENEA

Intendo. Amici,

<sup>(1)</sup> Parte. ) Ad Araspe.

<sup>(4)</sup> Partendo s'incontra in Enea.(5) Vedendo Osmida tra' Mori.

In soccorso di lui l'armi volgete. (1)

SELENE

Signor, togli un indegno Al suo giusto castigo.

ENEA

Lo punisca il rimorso.

OSMIDA

Ah lascia, Enea, (2)

Che grato a sì gran dono . . .

ENEA

Alzati, e parti:

Non odo i detti tuoi.

OSMIDA

Ed a virtù sì rara . . .

ENEA

Se grato esser mi vuoi, ec.

Pag. 68. lin. 17.

Nel duol che prova
L'alma smarrita,
Non trova aita,
Speme non ha.

E pur l'affanno,
Che mi tormenta,
Anche a un tiranno
Faria pietà. (3)

Pag. 75. lin. 18.

ARASPE

Già si desta la tempesta, Hai nemici i venti e l'onde;

<sup>(1)</sup> Alcuni Trojani vanno incontro (2) S'inginocchia. a' Mori, i quali lasciando Osmida (3) Parte. fuggono difendendosi.

Io ti chiamo su le sponde, E tu resti in mezzo al mar. Ma se vinta alfin tu sei Dal furor delle procelle, Non lagnarti delle stelle, Degli Dei non ti lagnar. (1)

Pag. 78. lin. 10.
Timida mi volesti; ecco Didone
Già sì fastosa e fiera, a Jarba accanto
Alfin discesa alla viltà del pianto.
Vuoi di più? Via, crudel, passami il core;
È rimedio la morte al mio dolore.

JARBA

(Cedon, ec.

(1) Parte.

#### AVVERTIMENTO

Juest Intermezzi furono stampati per la prima volta in Napoli nel 1724 dal Ricciardo dopo il primo e il secondo atto della Didone abbandonata pel teatro di S. Bartolommeo. Siffatta unione basterebbe a far presumere, che chi è autor di questo dramma, lo sia pure di quelli, massimamente che non si sono mai attribuiti a verun altro: ma lo stile, e la conformità d'ortografia in cose rimarchevoli, quali sono ò, à, ài, ànno, in vece di ho, hai, ec. uso allora adottato quasi dal solo Abate Metastasio, ne convincono a sufficenza. Concorre allo stesso fine l'avviso inserito nell'edizione delle opere dell' Abate Metastasio eseguita in Napoli da Niccolò Naso nel 1743 in 4 vol. in 12 pag. ult. in cui si legge: Noi non abbiamo voluto mancare di aggiungere le scene buffe al dramma intitolato la DIDONE AB-BANDONATA, le quali sono del medesimo Autore. Il Signor Saverio Mattei nella già citata lettera all'Abate Orlandi stampata nel tom. xIII dell'edizione Metastasiana, che si è pubblicata in Napoli presso i fratelli de'Bonis, non ne dubita punto; ed in lodandoli si maraviglia perchè siansi trascurati nelle posteriori edizioni; e nel suo elogio del Jomelli, che succede alla suddetta lettera dice di avere un'edizione del Metastasso del 1747 nel di cui primo tomo vi è notato del carattere del fu Consigliere D. Giovanni Palante, che il nostro Poeta: oltre la DIDONE ABBANDONATA nel 1724 compose le scene buffe. Quest' Intermezzi si stamparono altresì senza nome del Poeta separati da quel dramma nel 1738 in Madrid pel Real Teatro colla traduzione a fronte in Spagnuolo dell' Abate D. Giuseppe Poma Siciliano.

, Contract to the contract of th 1 **v** 

# INTERMEZZO PRIMO DELLA DIDONE

#### DORINA, POI NIBBIO.

DORINA

V<sub>IA</sub>, sbrigatevi in fretta, Portate la spinetta, e da sedere. Che pazienza ci vuole (1) Con queste cameriere: Sanno pur, che a momenti Aspetto un Impresario, E lasciano ogni cosa in confusione. State attente al balcone (2) Per farmi l'ambasciata, Che intanto io rivedrò qualche cantata. Questa è troppo difficile: Ouesta è d'autore antico Senza tremuli, trilli e appoggiature, Troppo contraria alla moderna scuola, Che adorna di passaggi ogni parola. Questo è al caso...chi vien? Fatelo entrare. (3) Sarà ben ch'io lo vada ad incontrare.

Mia signora Dorina, al suo gran merito Profondissimamente io mi rassegno.

Tom. I.

<sup>(1)</sup> Escono due donne che portano la spinetta con sopra diverse carte di musica, e due sedie.

(2) Partono le donne.
(3) Vedendo venire una delle due donne, che poi se n'entra.

### 3o4 INTERMEZZO PRIMO

DORINA

Son sua serva umilissima, E a maggior complimento io non m'impegno.

NIBBIO

Forse di tanto ardire Si meraviglierà?

DORINA Mi fa favore.

NIBBIO

Anz'io mi do l'onore Di farle di me stesso o bene o male Una dedicatoria universale.

/DORINÁ

Star incomodo più non è dovere; Sieda vossignoria.

NIBBIO

Con la sua compagnia In comodo si resta in ogni loco, Si sta vicino a lei sempre sul foco. (1)

DORINA

(Che strano complimento!) almeno io bramo Il suo nome saper.

Nibbio mi chiamo,

Canario di nazione, E suo buon servitor di professione.

DORINA

Ella è molto obbligante.

NIBRIO

Io faccio il mio dovere.

<sup>(1)</sup> Siedono.

Deve dunque sapere,
Che un teatro famoso
Nell'isole Canarie è stato eretto.
Io vengo a solo oggetto
Di far la compagnia,
Ed in particolar vossignoria
Ci dovrà favorir, quando non sdegni
La nostra offerta.

DORINA

Ho quattro o cinque impegni, Ma vedrò di servirla, ove m'accordi Un onorario comodo e decente.

NIBBIO

Io sono differente Da tutti gl'Impresarj, E precipito a sacchi i miei danari.

DORINA

Dunque il nostro contratto Conchiuder si potrà. Una difficoltà però mi resta.

NIBBIO

Qual è, signora?

DORINA

È questa:

Io la lingua non so di quel paese, E non m'intenderanno.

NIBBIO

Eh non si prenda affanno. Il libretto non deve esser capito, Il gusto è ripulito, E non si bada a questo: Si canti bene, e non importi il resto.

DORINA

Nell'arie io son con lei, Ma ne' recitativi è un'altra cosa.

NIBBIO

Anzi in questi potrà Cantar con quella lingua che le pare, Che allor, com'ella sa, Per solito l'udienza ha da ciarlare.

DORINA

Com'è così, va bene.

NIBBIO

Or le sue pretensioni Liberamente palesar mi può.

DORINA

Voglio pensarci, e poi risolverò.

NIBBIO

Risolva, e le prometto, Che avrà per onorario Il cor d'un Impresario, Che pieno di rispetto, Modesto e melanconico, Sempre d'amor platonico Per lei sospirerà.

Ci pensi, e sappia intanto Che nascono in quell'isole Passeri che nel canto Sembrano tanti Orfei; E la beltà di lei, Se vien colà, mi creda, Gran preda Ne farà. DORINA

Ell'ha troppa bontà.

NIBBIO

Ma vuol ch'io parta

Senza farmi sentire una cantata?

DORINA

Son tanto raffreddata . . .

NIBBIO

Eh non importa.

Per dir un'aria sola Non bisogna gran fiato.

DORINA

Il cembalo è scordato.

NIBBIO

Questo non le farà gran pregiudizio.

DORINA.

Non sono in esercizio.

NIBBIO

Qui canta per suo spasso.

DORINA

Non v'è chi suoni il basso.

NIBBIO

Da sè non vuol suonare

Per non farmi goder la sua virvà.

DOBINA

Ella mi vuol burlare.

MIBBIO.

Eh favorisca: (io non ne posso più.)

DORINA.

Sonerò per servirla; (a)

<sup>(1)</sup> Va alla spinetta.

# 3<sub>0</sub>8 INTERMEZZO PRIMO

Ma resti in confidenza.

NIBBIO

Non dubiti, signora, (oh che pazienza!)

DORINA

Amor prepara,

NIBBIO

Oh cara!

DORINA

Le mie catene.

NIBBIO

O bene!

DORINA

Ch' io voglio perdere La libertà.

NIBBIO

Bel trillo in verità!

Che dolce appoggiatura!

È un miracolo, è un mostro di natura.

DORINA

Tu m'imprigiona;

NIBBIO .

Oh buona!

DORINA

Di lacci priva

NIBBIO

Evviva!

DORINA

No che più vivere

L'alma non sa.

NIBBIO

Da capo in verità.

DORINA

Signor Nibbio perdoni La debolezza mia.

NIBBIO

Burla vossignoria, Ha una voce pastosa Che sembra appunto un campanel d'argento; Ed è miracolosa Nel divorar biscrome a cento a cento.

DORINA

Dal suo parlar comprendo, Che di musica è intesa.

NIBBIO

Io me n'intendo

Però quanto è bastante Per picciol ornamento a un dilettante.

DORINA

Dunque non è dovere Ch'io non abbia a godere il gran vantaggio Di sentirla cantare.

NIBBIO

Io l'ubbidisco, e non mi fo pregare. (1)

DORINA

Sarà la sua cantata Di qualche illustre autore?

NIBBIO

Son d'un suo servitore E musica e parole.

> DORINA È ancor poeta?

(1) Cava di saccoccia una cantata.

NIBBIO

Anzi questo è il mio forte.

Ho una vena terribile,

Tanto che al mio paese

Feci quindici drammi in men d'un mese.

DORINA

Bella felicità! Via favorisca.

NIBBIO

Non è mia professione, e compatisca. (1)
Lilla, tiranna amata,
Salamandra infocata,
All' Etna de' tuoi lumi arder vorrei.
Noti, questa è per lei.

DORINA

Grazie gli rendo. (Che testa originale! Io non l'intendo.)

NIBBIO

Fingi meco rigore
Sol per prenderti spasso;
So, c'hai tenero il core,
Bell'ostreca d'amore, e sembri un sasso.
Che ne dice?

DORINA

È un portento. La sua musa canaria Mi sorprende, o signor.

NIBBIO

Senta quest'aria.

DORINA

Non la voglio stancare.

(1) Va alla spinetta a cantare.

#### DELLA DIDONE

NIBBIO

Se avessi da crepare Io la deggio servir.

DORINA

Grazie: (che tedio!)

Adesso ci rimedio.

NIBBIO

Perchè, Lilla, perchè Così crudel con me . . .

DORINA

Che vuoi, Lisetta? (1)

NIBBIO

Disgrazia maledetta.

DORINA

Signor Nibbio, mi scusi, Deggio andare a un convito, Non s'aspetta che me, tutti vi sono.

NIBBIO

Giusto veniva il buono.

DORINA

Pazienza, un'altra volta ...
Potrà farmi favore.

NIBBIO

Ella perde il migliore.

DORINA

Sarà disgrazia mia.

NIBBIO

Senta per cortesia questa passata Piena di semituoni.

<sup>(1)</sup> Finge d'essere chiamata, e va alla scena a pudere,

#### 312 INTERMEZZO PRIMO

DORINA

Ma se non posso.

NIBBIO Eh via.

DORINA

No, mi perdoni,

Scusi la confidenza.

NIBBIO

Pazienza.

DORINA

Già so che mi perdona.

NIBBIO

Padrona.

DORINA

Si lasci accompagnare.

NIBBIO

Le pare? S'ella non entra in camera, Di qui non partirò.

DORINA

Per non tenerla incomoda Dunque così farò.

NIBBIO

Io vado un poco a spasso, Ma torno adesso adesso.

DORINA

Se non la servo abbasso È per ragion del sesso.

NIBBIO

Son servitor di casa.

DORINA

Rimanga persuasa,

# DELLA DIDONE

313

Ch'io non ho tale idea.

NIBBIO

Ma questa è sua livrea O che la voglia, o no.

# INTERMEZZO SECONDO

#### DELLA DIDONE

Dopo il secondo Atto.

DORINA vestita da teatro con sartori e cameriere, poi NIBBIO.

DORINA .

Quest'abito vi dico che sta male, Da regina non è, non è alla moda; Un manto alla reale Deve aver dieci palmi, e più di coda. (1)

NIBBIO

Mi confermo qual fui, Son qui con la cantata.

DORINA (Ci mancava costui) serva obbligata. Più corta questa parte:

Più corta questa parte; Tantin più per favore. (2)

NIBBIO

Recita questa sera?

DORINA Sì, signore.

Presto presto che fate? Un altro punto qui.

NIBBIO

Farà la prima donna?

(1) In collera co' sartori.

(2) Ai suddetti non guardando Nibbio.

DORINA Signor sì.

Che manica stroppiata! Qui la voglio allargata; In tutto ci si vede la miseria.

NIBBIO

Credo, che avrà materia Da poter farsi onore?

DORINA

(Che noja!) Sì, signore. Pare che lo facciate per dispetto. Larga, larga vi ho detto; Che razza di sartore!

NIBBIO

L'opera quanto dura?

DORINA
Sì, signore.

NIBBIO

(Che risposta!)

DORINA Partite.

Levatevi di qui.

Lo porterò così per questa sera. (1)

NIBBIO

Ma certo che maniera È questa di servire una signora? Via, birbanti, in malora. (Così la finirà.)

DORINA

Mi creda in verità,

(1) Ai sartori, li quali partono scacciati.

# 316 INTERMEZZO SECONDO

Che non si può durare, Tutto da sè bisognerebbe fare.

NIBBIO

Non gliel niego, ma poi Scorderà questa pena, Allor che su la scena Sentirà da'vicini e da'lontani Le sbattute de'piedi e delle mani.

DORINA

Anzi appunto in teatro
Son le pene maggiori.
Tanti diversi umori
A contentar si suda.
Uno cotta la vuole, e l'altro cruda.

Recitar è una miseria

Parte buffa o parte seria. Là s'inquieta un cicisbeo Per un guanto o per un neo.

Qua dispiace a un delicato
Il vestito mal tagliato:
Uno dice: mi stordisce;
L'altro quando la finisce?
E nel meglio in un cantone
Decidendo un mio padrone

Si diverte a mormorar.

Se da un uomo più discreto
Un di quei ripreso viene,
Che non tagli, che stia cheto:
Gli risponde: (e dice bene)
Signor mio, non v'è riparo,
Io qui spendo il mio danaro,
Voglio dir quel che mi par.

NIBBIO

Signora il suo gran merito Non sta soggetto a critica.

DORINA

Quello che più mi turba, è che nell'opera Ho una scena agitata, Che finge Cleopatra incatenata; E temo che la collera M'abbia pregiudicata nella voce.

NIBBIO

Ed io per mia disgrazia Questa sera ho un impegno Che mi toglie il piacere Di poterla vedere.

Oh mi dispiace:

L'approvazion di lei Gradita mi saria.

NIBBIO

Potrebbe in grazia mia Farmi godere una scenetta a solo,

DORINA

Lo farei volentier; ma senza i lumi, Senza scene, istrumenti, e a pian terreno Manca l'azione, e comparisce meno.

NIBBIO

Questo non dà fastidio; si figuri Che qui l'orchestra suoni Co' soliti violini e violoni E che sia questa stanza Il fondo d'una torre, o quel che vuole. Esca pur Cleopatra,

### 318 INTERMEZZO SECONDO

Porti seco la perla e l'antimonio, Io son qui, se bisogna, un Marc'Antonio.

DORINA

Non occorre, che il fatto non è quello; È una lite che avea con suo fratello.

NIBBIO

Sarà per me bastante La parte d'ascoltante. Questo il cerino sia, questo il libretto; Faccia conto ch'io stia dentro un palchetto.

Ceppi, barbari ceppi, ombre funeste, Empie mure insensate, Come non vi spezzate, Mentre da queste ciglia Sgorga di pianto un mar?

NIBBIO

Povera figlia!

DORINA

Non vien da strano lido Barbaro usurpatore a tormi il regno; È Tolommeo l'infido,. Il germano è l'ingrato Che mi scuccia dal soglio.

NIBBIO

Oh che peccato?

DORINA

Delle catene al peso, al mio tormento Più non resisto, e già languir mi sento.

NIBBIO

Fa da vero sicuro.

DORINA

Ah, Tolommeo spergiuro Godi del mio martoro; Prendi il trono che brami; io manco, io moro.

NIBBIO

Acqua, poter del mondo; Comparisce qualch'uno.

DORINA

Oh questa è bella, io non ho mal nessuno.

NIBBIO

La fa sì naturale,

Che ingannato mi son: veniamo all'aria.

DORINA

Finisce qui.

NIBBIO

Senz'altro?

DORINA

Sì, signore.

NIBBIO

Ma questo è un grand'errore; Il poeta mi scusi, e dove mai Si può trovare occasion più bella Da mettere un'arietta Con qualche farfalletta o navicella?

DORINA

Dopo una scena tragica Vogliono certe stitiche persone Che stia male una tal comparazione.

NIBBIO

No, no, comparazione, in questo sito Una similitudine bastava, E sa quanto l'udienza rallegrava?

Tom. I.

## 320 INTERMEZZO SECONDO

DORINA

(Che sciocco!)

NIBBIO

In un mio dramma io mi ricordo

Dopo una scena simile,

Ch'un'aria mia fu così bene accolta,

Che la gente gridava: un'altra volta.

DORINA

Me la faccia sentire.

NIBBIO

Sì, sì; per lei forse potrà servire.

La farfalla, che allo scuro

Va ronzando intorno al muro

Sai che dice a chi l'intende?

Chi una fiaccola m'accende,

Chi mi scotta per pietà?

Il vascello e la tartana,

Fra scirocco e tramontana,

Con le tavole schiodate

Va sbalzando,

Va sparando

Cannonate

In quantità.

DORINA

(Che poesia curiosa!)

Ella è particolare in ogni cosa.

NIBBIO

Più d'uno me l'ha detto; e dice il vero.

DORINA

Ma del nostro contratto Niente finor si è fatto. NIBBIO Anzi è concluso.

DORINA

Come! se il mio pensiero Non palesai peranco?

NIBBIO

Eccole un foglio in bianco Colla mia firma, in esso Stenda pure un processo Di patti e condizioni, Purchè venga con me, tutti son buoni.

DORINA

Troppo si fida, esperienza alcuna Di me non ha vossignoria fin'ora:

NIBBIO

Non importa, signora.

. DORINA

Ci porrò che io non recito Se non da prima donna, e che non voglio Che la parte sia corta.

NIBBIO

Signora, non importa.

DORINA

Che l'autor de'libretti Sia sempre amico mio, vi voglio ancora.

NIBBIO

Non importa, signora.

DORINA

E che oltre l'onorario ella mi debba Dar sorbetti e caffè, Zucchero ed erba the, Ottima cioccolata con vainiglia,

## 322 INTERMEZZO SECONDO

Tabacco di Siviglia, Di Brasile, e d'Avana, E due regali almen la settimana.

NIBBIO

Non importa, mi basta, che un poco Si ricordi di un suo servitore.

DORINA

Speri, speri, che forse il mio core Il suo merto distinguer saprà.

NIBBIO

Ah signora, la sola speranza Non mi serve, non giova per me.

DORINA

Eh signore; ma troppo s'avanza. Si contenti per ora così.

NIBBIO

Ih, ma questa mi par scortesia, Tanta flemma soffrir non si può.

DORIN A

Oh che fretta! bastar gli potria Di parlarne vicino al Perù.

NIBBIO

Uh, ma tanto tenermi nel foco Con sua pace mi par crudeltà:

DOR'INA

Con sua pace non è crudeltà: Ma si spieghi qual è il suo pensiero?

NIBBIO

Un affetto modesto e sincero.

DORINA

Me ne parli, ma quando sto in ozio.

NIBBIO

Ho panra che il nostro negozio Mai concluso fra noi non sarà.

DORINA

Non disperi; vedremo; chi sa.

## AVVISO

#### PER LA MUTAZIONE SEGUENTE.

Conoscendo l'Autore molto pericoloso l'avventurare sulla scena il personaggio di Catone ferito, tanto a riguardo del genio delicato del moderno teatro poco tollerante di quell'orrore, che faceva il pregio dell'antico, quanto per la difficoltà d'incontrarsi in Attore che degnamente lo rappresenti, cambiò in gran parte l'Atto terzo di questa tragedia nella maniera che siegue:

# VARIANTI DEL CATONE

### ATTO TERZO

## SCENA V.

Luogo ombroso circondato d'alberi, con fonte d'Iside da un lato, e dall'altro ingresso praticabile d'acquedotti antichi.

### EMILIA con gente armata.

E questo, amici, il luogo ove dovremo La vittima svenar. Fra pochi istanti Cesare giungerà. Chiusa è l'uscita Per mio comando, onde non v'è per lui Via di fuggir. Voi qui d'intorno occulti Attendete il mio cenno. Ecco il momento (1) Sospirato da me. Vorrei... Ma parmi Ch'altri s'appressi. È questo Certamente il tiranno. Aita, o Dei; Se vendicata or sono, Ogni oltraggio sofferto io vi perdono. (2)

## SCENA VI.

CESARE E DETTA.

#### CESARE

Ecco d'Iside il fonte. Ai noti segni Questo il varco sarà. Floro, m'ascolti? Floro. Nol veggio più. Sin qui condurmi, Poi dileguarsi! Io fui Troppo incauto in fidarmi. Eh non è questo Il primo ardir felice. Io di mia sorte Feci in rischio maggior più certa prova. (1)

Ma questa volta il suo favor non giova.

CESARE

Emilia!

EMILIA

È giunto il tempo Delle vendette mie.

CESARE
Fulvio ha potuto

Ingannarmi così?

No, dell'inganno
Tutta la gloria è mia. Della sua fede
Giurata a te contro di te mi valsi.
Perchè impedisse il tuo ritorno al campo,
A Fulvio io figurai
D'Utica su le porte i tuoi perigli.

<sup>(1)</sup> Nell'entrare s'incontra in Emilia, che esce dagli acquedotti con la sua gente, la quale circonda Cesare.

Per condurti ove sei, Floro io mandai Con simulato zelo a palesarti Questa incognita strada. Or dal mio sdegno, Se puoi t'invola.

> CESARE Un femminil pensiero

Quanto giunge a tentar!

EMILIA

Forse volevi
Che insensati gli Dei sempre i tuoi falli
Soffrissero così? Che sempre il mondo
Pianger dovesse in servitù dell'empio
Suo barbaro oppressor? Che l'ombra grande
Del tradito Pompeo
Eternamente invendicata errasse?
Folle! Contro i malvagi,
Quando più gli assicura,
Allor le sue vendette il Ciel matura.

CESARE

Alfin che chiedi?

EMILIA
Il sangue tuo.
CESARE

Sì lieve

Non è l'impresa.

EMILIA Or lo vedremo. Amici,

L'usurpator svenate.

CESARB

Prima voi caderete. (1)

(1) Cava la spada.

# SCENA VII.

CATONE & DETTI.

CATONE

OLA', fermate.

EMILIA

(Fato avverso!)

CATONE

Che miro! Allor che io cerco

La fuggitiva figlia,

Te in Utica ritrovo in mezzo all'armi!

Che si vuol? Che si tenta?

CESARE

La morte mia, ma con viltà.

CATONE

Chi è reo

Di sì basso pensiero?

CESARE '

Emilia.

CATONE

Emilia!

EMILIA

È vero:

Io fra noi lo ritenni. In questo loco Venne per opra mia. Qui voglio all'ombra Dell'estinto Pompeo svenar l'indegno. Non turbar nel più bello il gran disegno.

CATONE

E Romana, qual sei, Speri adoprar con lode La Greca insidia, e l'Affricana frode?

EMILIA

È virtù quell'inganno, Che dall'indegna soma

Libera d'un tiranno il mondo e Roma.

CATONE

Non più: parta ciascuno. (1)

EMILIA

E tu disendi

Un ribelle così?

CATONE

Suo difensore

Son per tua colpa.

CESARE

Oh generoso core! (2)

EMILIA

Momento più felice Pensa che non avrem.

CATONE

Parti, e ti scorda

L'idea d'un tradimento.

EMILIA

Veggo il fato di Roma in ogni evento. (3)

<sup>(1)</sup> La gente d'Emilia parte. (2) Ripone la spada.

<sup>(3)</sup> Parte.

# SCENA VIII.

### CESARE R CATONE.

CESARE

Lascia, che un'alma grata. Renda alla tua virtù...

CATONE

Nulla mi devi.

Mira se alcun vi resta Armato a'danni tuoi.

CESARE

Partì ciascuno. (1)

CATONE

D'altre insidie hai sospetto?

CESARE

Ove tu sei

Chi può temerle?

CATONE

E ben, stringi quel brando:

Risparmi il sangue nostro Quello di tanti eroi.

CESARE

Come!

CATONE

Se qui paventi Di nuovi tradimenti, Scegli altro campo, e decidiam fra noi.

<sup>(1)</sup> Guardando attorno.

CESARE

Ch'io pugni teco! Ah non fia ver. Saria Della perdita mia Più infausta la vittoria.

CATONE

Eh non vantarmi Tanto amor, tanto zelo: all'armi, all'armi.

CESARE

A cento schiere in faccia Si combatta, se vuoi; ma non si vegga Per qualunque periglio Contro il padre di Roma armarsi il figlio.

CATONE

Eroici sensi e strani A un seduttor delle donzelle in petto. Sarebbe mai difetto Di valor, di coraggio Quel color di virtù?

> CESARE Cesare soffre

Di tal dubbio l'oltraggio! Ah se alcun si ritrova Che ne dubiti ancora, ecco la prova. (1)

<sup>(1)</sup> Mentre snuda la spada, esce Emilia frettolosamente.

# SCENA IX.

EMILIA E DETTE.

EMILIA

Siam perduti.

CATONE

Che fu?

EMILIA

L'armi nemiche

Su le assalite mura Si veggono apparir. Non basta Arbace A incoraggire i tuoi. Se tardi un punto, Oggi all'estremo il nostro fato è giunto.

CATONE

Di private contese, Cesare, non è tempo.

CESARE

A tuo talento

Parti, o t'arresta.

RMITTA

Ah non tardar: la speme

Si ripone in te solo.

CATONE

Volo al cimento. (1)

CESARE

Alla vittoria io volo. (2)

(1) Parte.

(2) Parte.

## SCENA X.

#### EMILIA.

Cui può nelle sventure
Uguagliarsi con me? Spesso per gli altri
E parte e fa ritorno
La tempesta, la calma, e l'ombra e il giorno:
Sol io provo degli astri
La costanza funesta;
Sempre è notte per me, sempre è tempesta.

Nacqui agli affanni in seno;
Ognor così penai;
Nè vidi un raggio mai
Per me sereno in ciel.
Sempre un dolor non dura;
Ma, quando cangia tempre
Sventura da sventura
Si riproduce, e sempre
La nuova è più crudel. (1)

## SCENA XI.

Gran piazza d'armi dentro le mura di Utica. Parte di dette mura diroccate. Campo di Cesariani fuori della Città, con padiglioni, tende, e macchine militari.

Nell'aprirsi della scena si vede l'attacco sopra le mura. Arbace al di dentro tenta rispinger Fulvio già inoltrato con parte de' Cesariani dentro le mura; poi Catone in soccorso di Arbace: indi Cesare difendendosi da alcuni che l'hanno assalito. I Cesariani entrano per le mura. Cesare, Catone, Fulvio ed Arbace si disviano combattendo, Fuggono i soldati di Catone rispinti: i Cesariani gl'incalzano; e rimasta la scena vota, esce di nuovo.

CATONE con ispada rotta in mano.

Vinceste, inique stelle! Ecco distrugge Un punto sol di tante etadi e tante Il sudor, la fatica. Ecco soggiace Di Cesare all'arbitrio il mondo intero. Dunque (chi'l crederia!) per lui sudaro I Metelli, i Scipioni? Ogni Romano Tanto sangue versò sol per costui? E l'istesso Pompeo pugnò per lui? Misera libertà! Patria infelice! Ingratissimo figlio! Altro il valore Non ti lasciò degli avi Nella terra già doma Da soggiogar, che il campidoglio e Roma! Ah! non potrai, tiranno, Trionfar di Catone. E se non lice

Viver libero ancor, si vegga almeno Nella fatal ruina Spirar con me la libertà Latina. (1)

## SCENA XII.

MARZIA da un lato, ARBACE dall' altro, E DETTO.

MARZIA

į

ARBACE

Signor.

MARZIA ED ARBACE T' arresta.

CATONE

Al guardo mio

Ardisci ancor di presentarti, ingrata?

ARBACE

Una misera figlia Lasciar potresti in servitù sì dura?

CATONE

Ah, questa indegna oscura La gloria mia!

MARZIA

Che crudeltà! Deh ascolta

I prieghi miei.

CATONE

Taci.

(1) In atto di uccidersi.

Ton. I.

MARZIA

Perdono, o padre; (1)

Caro padre, pietà. Questa, che bagna Di lagrime il tuo piede, è pur tua figlia. Ah volgi a me le ciglia;

Vedi almen la mia pena;

Guardami una sol volta, e poi mi svena.

ARBACE

Placati alfine.

CATONE

Or senti.

Se vuoi che l'ombra mia vada placata Al suo fatal soggiorno, eterna fede Giura ad Arbace; e giura All'oppressore indegno Della patria e del mondo eterno sdegno.

MARZIA

(Morir mi sento.)

CATONE

E pensi ancor? Conosco

L'animo avverso. Ah da costei lontano Volo a morir.

MARZIA

No, genitore; ascolta: (2) Tutto farò. Vuoi che ad Arbace io serbi Eterna se la serberò. Nemica Di Cesare mi vuoi? dell'odio mio Contro lui t'assicuro.

CATONE

Giuralo.

(1) S'inginocchia.

(2) S'alza.

(Oh Dio!) Su questa man lo giuro. (1)

Mi fa pietade.

CATONE

Or vieni

Fra queste braccia, e prendi Gli ultimi amplessi miei, figlia infelice. Son padre alfine; e nel momento estremo Cede ai moti del sangue La mia fortezza. Al non credea lasciarti In Affrica così!

> MARZIA Questo è dolore. (2)

> > CATONE

Non seduca quel pianto il mio valore.

Per darvi alcun pegno
D'affetto, il mio core
Vi lascia uno sdegno,
Vi lascia un amore,
Ma degno di voi,
Ma degno di me.
Io vissi da forte;
Più viver non lice.
Almen sia la sorte
Ai figli felice,
Se al padre non è. (3)

MARZIA

Seguiamo i passi suoi.

<sup>(1)</sup> Prende la mano di Catone, e (2) Piange. la bacia. (3) Parte.

ARBACE Non s'abbandoni

Al suo crudel desio. (1)

MARZIA

Deh serbatemi, o Numi, il padre mio. (2)

### SCENA XIII.

CESARE, portato da soldati sopra carro trionfale formato di scudi e d'insegne militari, preceduto dall'esercito vittorioso, ed accompagnato da FULVIO.

#### C O R O

Già ti cede il mondo intero, O felice vincitor. Non v'è regno, non v'è impero, Che resista al tuo valor. (3)

#### CESARE

In vincere, o compagni,
Non è tutto valor: la sorte ancora
Ha parte ne'trionfi. Il proprio vanto
Del vincitore è il moderar sè stesso,
Nè incrudelir su l'inimico oppresso.
Con mille e mille abbiamo
Il trionfar comune,
Il perdonar non già. Questa è di Roma
Domestica virtù: se ne rammenti

ciascuno de' soldati, che lo componevano, si pone in ordinanza com gli altri.

<sup>(1)</sup> Parte. (2) Parte.

<sup>(3)</sup> Terminato il Coro, Cesare scende dal carro, il quale disfacendosi,

Oggi ciascun di voi. D'ogni nemico Risparmiate la vita; e con più cura Conservate in Catone L'esempio degli eroi A me, alla patria, all'universo, a voi.

FULVIO

Cesare, non temerne; è già sicura La salvezza di lui. Corse il tuo cenno Per le schiere fedeli.

# SCENA ULTIMA.

MARZIA, EMILIA E DETTI.

#### MARZIA

LASCIATEMI, o crudeli. (1)
Voglio del padre mio
L'estremo fato accompagnare anch'io.

FULVIO

Che fu?

CESARE

Che ascolto!

MARZIA

Ah quale oggetto! Ingrato! (2)
Va, se di sangue hai sete, estinto mira
L'infelice Catone. Eccelsi frutti
Del tuo valor son questi. Il men dell'opra
Ti resta ancor. Via quell'acciaro impugna;
E in faccia a queste squadre

<sup>(1)</sup> Verso la scena.

<sup>(2)</sup> A Cesare,

La disperata figlia unisci al padre. (1)

CESARE

Ma come?... Per qual mano?... Si trovi l'uccisor.

EMILIA Lo cerchi in vano.

MARZIA

Volontario morì. Catone oppresso Rimase, è ver, ma da Catone istesso.

CESARE

Roma, chi perdi!

EMILIA

Roma

Il suo vindice avrà. Palpita ancora La grand'alma di Bruto in qualche petto.

CESARE

Emilia, io giuro ai Numi . . .

EMILIA

I Numi avranno

Cura di vendicarci. Assai lontano Forse il colpo non è. Per pace altrui L'affretti il Cielo; e quella man, che meno Credi infedel, quella ti squarci il seno. (2)

CESARE

Tu, Marzia, almen rammenta...

MARZIA

Io mi rammento

Che son per te d'ogni speranza priva, Orfana, desolata, e fuggitiva. Mi rammento che al padre

(1) Piange.

(2) Parte.

Giurai d'odiarti; e per maggior tormento, Che un ingrato adorai pur mi rammento. (1)

CESARE

Quanto perdo in un dì!

FULVIO

Quando trionfi,

Ogni perdita è lieve.

CESARE

Ah! se costar mi deve I giorni di Catone il serto, il trono, Ripigliatevi, o Numi, il vostro dono. (2)

(1) Parte.

(2) Getta il lauro.

FINE DEL TOMO PRIMO.

# INDICE

| DDET A GROVE                                                                                                                             |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| PREFAZIONE                                                                                                                               |     |
| VITA DEL METASTASIO                                                                                                                      | 1   |
| DIDONE ABBANDONATA primo Dramma dell'<br>Autore, rappresentato la prima volta con musica<br>del sarro in Napoli, nel carnevale dell'anno |     |
| 1724                                                                                                                                     | 1   |
| SIROE rappresentato con musica del rinci la prima volta in Venezia, nel carnevale dell'anno                                              |     |
| 1726                                                                                                                                     | 85  |
| CATONE IN UTICA rappresentato con musica del rinci la prima volta in Roma nel teatro detto                                               |     |
| delle Dame, il carnevale dell'anno 1727                                                                                                  | 179 |
| VARIANTI DELLA DIDONE                                                                                                                    | 285 |
| INTERMEZZO PRIMO                                                                                                                         | 303 |
| INTERMEZZO SECONDO                                                                                                                       | 314 |
| FARIANTI DEL CATONE ,                                                                                                                    | 325 |

· · . 

. • :

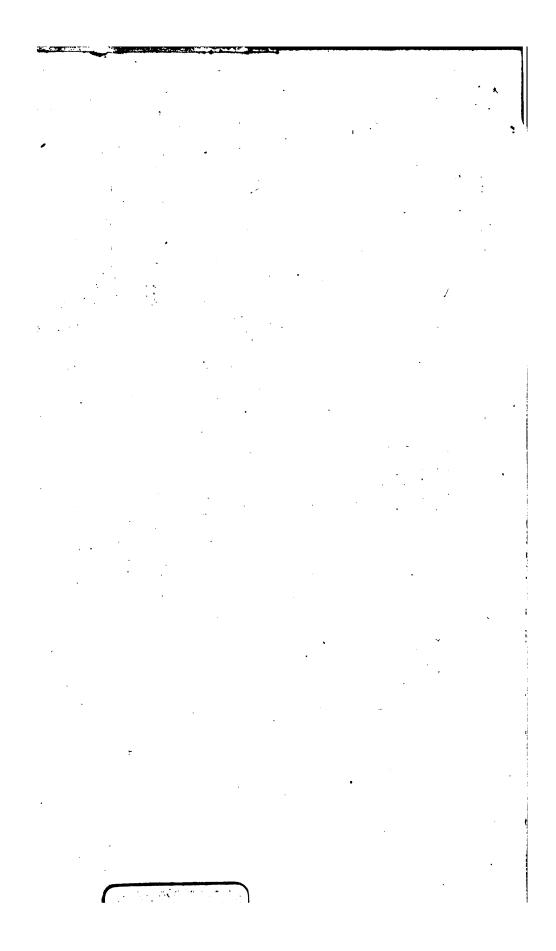

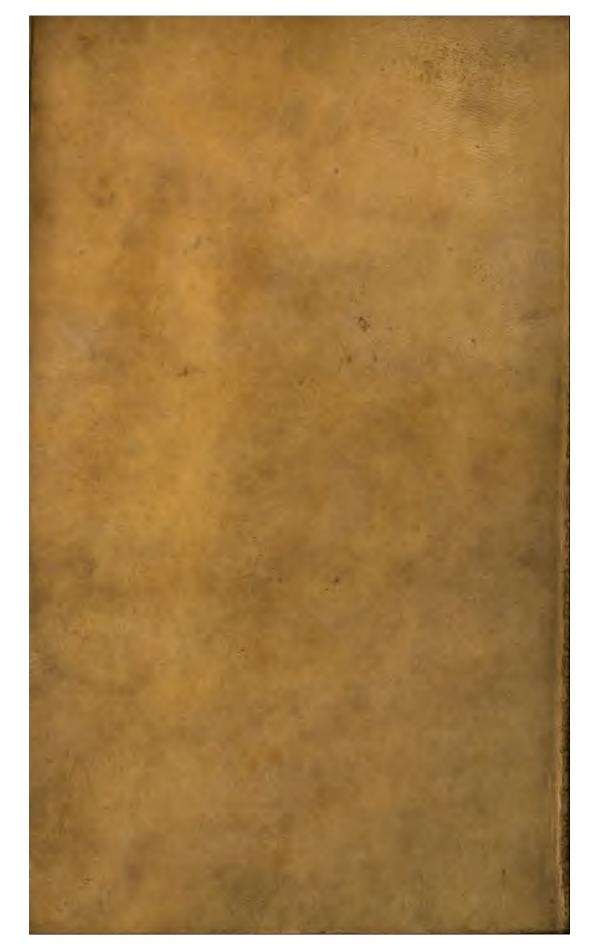